







#### LES

# RIMES DE L'OFFICINE



PARIS. -- A. PARENT, IMPRIMEUR, Rue Monsieur-le-Prince, 29-34 EMILE-BENEVORENE VIII.

13581

## LES RIMES

DE



### PARIS

V. ADRIEN DELAHAYE ET C°, LIBRAIRES-ÉDITEURS

PLACE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE

1875

to be no more a furlering Denie man

## RIMES DE L'OFFICINE

### AVANT-PROPOS

Il se tue à rimer, que n'écrit-il en prose?

L'apostrophe de Boileau à Chapelain doit toujours résonner à l'oreille de tout pourchasseur de rimes. Aussi, ai-je prudemment battu en retraite à chaque incartade de la folle du logis sur le dos de Pégase.

Je n'ai ni l'allure, ni les goûts d'un poëte. La poésie, hélas! ne m'a jamais bercé dans ces contrées éclatantes de la pensée, d'où l'heureux néophyte revient pour décrire les splendeurs d'un monde nouveau, et entraîner dans cet Eden inconnu les foules enthousiastes.

Le poëte est un martyr: il faut l'immensité de la joie ou de la douleur pour ébranler le cerveau humain au point de lui faire entrevoir des horizons ignorés et éblouissants. Les conditions ordinaires de la vie sont un obstacle permanent à l'inspiration, et le poëte est une rare exception dans la société.

L'extase est un état pathologique ressortissant au médecin: pour enfanter des chefs-d'œuvre, il faut le don de créer, ce qui n'est permis qu'au génie.

Le génie poétique ne court pas les rues : dans son isolement privilégié, il apparaît comme la quintessence, l'expression d'une époque ou d'un siècle; il s'incarne dans une grande injustice sociale, dans les convulsions des catastrophes humaines, dans les apothéoses de la gloire, dans le sacrifice, le dévouement, l'amour, la pitié ou la haine.

Il raconte, chante, maudit ou bénit du haut des régions de l'idéal. Il plane sur l'humanité et semble son guide dans sa pérégrination incessante.

Ses chants sont le poëme, la tragédie, la comédie, l'ode. Il prélude par narrations, descriptions, mise en seène. On comprend que le milieu où il vit joue un grand rôle dans les richesses et les images de son style; aussi apparaît-il plus fréquemment dans les contrées pleines de soleil, ou tourmentées, que sur les terres froides et unies.

Il met les peuples en mouvement; il assiste à leur naissance ou à leur agonie; il est le témoin de leurs querelles; il exalte leurs victoires et pleure leurs défaites; il lègue à la postérité les actions d'éclat, les miracles de la vertu, les merveilles de l'héroïsme patriotique ou religieux; ses accents les plus élevés sont pour l'amour, et il parle souvent pour son compte; il cloue au pilori le vice; il se joue longuement des ridicules et des actions odieuses pour mieux les flétrir; il stigmatise la tyrannie; il immortalise les luttes de la liberté.

On conçoit qu'il a plus de chance de se développer chez un peuple héroïque, généreux, vivant de sentiments élevés, que dans une nation méthodique, froide, n'aspirant qu'aux jouissances matérielles et aux succès mathématiques.

Mais son véritable trône est un monceau de ruines. La patrie mourante ou éteinte, les crimes et les ruines de la guerre civile, les déchirements de l'amour conjugal ou flial sont les afles puissantes qui l'élèvent plus sûrement dans les sphères du lyrisme, d'où il verse sur les siècles émerveillés les notes sublimes du sanglot, ou les accents émus du désespoir, de l'espérance.

Parfois, le génie se rogne les alles: le souffle nécessaire aux altitudes lui fait défaut; il descend modestement sur la terre, et, charmeur incomparable, il se fait *Drame*, Fable ou Nouvelle.

Son but est le même : il moralise : ses armes ne

sont plus celles d'un géant; c'est le fleuret du gentilhomme, la badine de l'homme d'esprit.

Il hante de plus près la société et l'individualité humaines. Son théâtre est la vie habituelle; il compose une action faite des allées et venues des gens qu'on coudoie chaque jour. Le masque est transparent, et sous sa dentelle les noms s'estompent à tour de rôle. L'émotion naît d'une intrigue qui pourrait nous enlacer dans ses mailles; le rire, des facéties ramassées sur les places publiques et dans les salons; l'intérêt, d'un mariage longtemps empêché, toujours accompli.

L'esprit court comme un torrent ou comme un filet d'eau dans les péripéties de l'historiette, et nous devenons meilleurs à la condition d'avoir été émus, déridés, intrigués.

Sa lyre baisse-t-elle d'un ton, le génie implante la bonhomie dans la morale; sa baguette enchantée donne la volonté, l'intelligence, la malice même à tous les êtres de la création.

Les vices de l'homme, les défaillances de la

pauvreté, les forfanteries de la richesse, les outrecuidances et les infamies de la puissance, à sa voix, s'incarnent dans un animal, dans une plante. Un tableau minuscule, une scène en raccourci, ou un, deux ou trois personnages parlent vite, ou l'action ne s'attarde pas, suffisent au plus délicieux conseil, à la plus efficece correction.

Le vers se fait concis; il s'arrondit en un miroir fidèle, et n'a pas la prétention du tableau; il indique plus qu'il ne dit; sans poser une énigme, il la fait pressentir, et la transparence est telle qu'elle est un charme de plus pour le lecteur captivé.

Le poëte vient-il à faire l'école buissonnière dans les méandres de la fantaisie, il y récolte une ample moisson de tableaux ravissants, où la lumière abonde, dont les personnages deviennent populaires, atteignent parfois aux sommets inaccessibles de la pensée, et en rapportent pour le trésor intellectuel de l'humanité de nouvelles et précieuses richesses.

Les variétés de ces sortes de productions sont

innombrables. Elles sont la synthèse des ondoyantes manifestations de l'âme, des grands et petits événements de la vie, des travers, des erreurs, des vertus de telle ou telle aggiomération sociale.

Elles se meuvent le plus ordinairement entre des horizons restreints, s'attachant aux détails, photographiant la nature, fouillant les moindres replis du cœur, et se généralisant d'autant plus qu'elles sont plus à la portée des masses, qu'elles les intéressent davantage par le coloris et la netteté des descriptions et des portraits.

Elles s'adressent aux écarts de la passion comme aux pures expansions de la foi; si elles ont des strophes pour la matière et ses évolutions, elles s'épurent en de fervents cantiques, monologues de l'âme parlant à son Créateur, prières de la créature à Dieu.

Enfin, armées de lanières vengeresses, elles semblent se complaire dans une critique ardente, redressant la vanité et la sottise sans pitié, tuant l'amour-propre à coups d'épingle, et le vice par l'argumentation d'une logique implacable. Dans ces combats, la poésie, devenue sévère, perd de sa grâce; elle troque sa fracheur virginale contre le masque de l'austère philosophie. En de telles occurrences, elle ne conserve sa forme sacrée que pour les ressources imagées du style et une concision acérée. La prose magistrale porte des coups plus rudes.

La poésie s'égare encore dans des manifestations plus modestes : elle se fait légère et descend au couplet; elle se gonfle d'esprit et devient la chanson; elle se joue dans les difficultés de la forme, et se déguise en impromptu, en rondo, en sonnet, etc.

Sous ses costumes moins sérieux, grâce au talent d'adeptes privilégiés, elle conserve parfois les charmes de son immortalité. Elle emprunte à la diction rapide ou harmonique un élément précieux de vitalité, et sous la forme d'un refrain ou d'une chute de vers, elle peut graver sur l'airain de la tradition une pensée salutaire, un jugement sans appel, une explosion de l'âme. Les chants sont la langue du patriotisme, de l'amour et de la foi. La chanson elle-même, avec ses accès de gaieté, son rire anacréontique, sa nuance rabelaisienne, a traversé et traversera les siècles, parce qu'elle est un sourire de la vie, qu'elle a été la consolation des opprimés, le châtiment des oppresseurs, et qu'elle sera toujours la parole aimée et imagée du peuple.

Dans tous ces genres, les poëtes ont glané ou semé. Les semeurs sont rares; ils traversent les siècles sans craindre l'oubli. Les glaneurs sont les mercenaires payés par la génération présente, et dont les générations qui suivent ignorent le nom.

Mais à côté de ces poëtes de génie ou d'occasion, quelle foule de rimeurs vulgaires, entétés, jaloux, sorte de manœuvres inconscients, vivant du mécanisme plus que de la pensée, et desquels Horace a sans doute voulu parler en constatant leur caractère aigri:

Genus irritabile vatum.

Ces tristes rimeurs essouffiés prennent éternellement la proie pour l'ombre; dans leurs inspirations de convention, ils usent péniblement leur existence et la patience de leurs rares lecteurs.

Ils sont à l'affût de tous les concours, des matinées et soirées littéraires; ils ne parlent de Pétrarque qu'avec des larmes dans la voix, et les œillets d'Isaure n'ont pas de plus fervents admirateurs.

Au-dessous de ces disciples assidus de Thalie, de Melpomène ou de Polymnie, la rime conserve des adeptes amateurs qui ont commis leurs péchés rimés de jeunesse, ou qui, suivant la circonstance, ou le désœuvrement, emprisonnent encore leurs impressions dans le moule sacré.

Il faut l'avouer, le moule est souvent profané; le prosaïsme le plus vulgaire s'y étale sans vergogue, et, ni la noblesse, ni l'élévation, ni la nouveauté des idées ne viennent en améliorer la forme. C'est de la versification de rimeurs sans prétention, faite pour le huis-clos, et ne rougissant pas plus de leurs fautes qu'un quatuor de virtuoses médiocres, égarés dans un salon, loin des oreilles chatouilleuses du Conservatoire.

Rien de mieux pour ces versifications intermittentes que le silence du carton; et heureux leurs auteurs ignorés s'ils peuvent dire:

Oui, mon verre est petit, mais je bois dans mon verre!

Hélas I les Musset sont plus rares que les siècles. Le silence du carton est la sauvegarde de la société contre le déluge des productions de l'esprit humain. On s'adresse ce raisonnement irréputable, et quand le carton se gonfle à rompre, quand les flammes du foyer s'avancent sourroisement pour donner au trop plein du carton la tentation du bûcher; quand, vingt fois, on a hésité à consommer le sacrifice, il vient une heure de faiblesse; la voix du sang, de l'amour-propre, veux-je dire, se hâte de plaider pour ces enfants perdus de l'imagination, et on refuse de les immeler.

De ce premier refus naît une autre concession : si ces pages légères ne sont ni pour la flamme ni pour le panier, pourquoi les condamner à la prison perpétuelle, et ne pas leur donner l'hospitalité du livre?

Habillées à la moderne, en *neuf* ou en *dix* bien réguliers, entourées d'une auréole blanche glacée, peut-être feront-elles meilleure figure?

En pareil cas, le *peut-être* d'un auteur est bien près de l'affirmation :

- «..... mes petits sont mignons, « Beaux, bien faits, et jolis sur tous leurs compagnons, »
- Telle a été, ami lecteur, la série des impressions qui ont préludé à la publication des rimes tombées de ma plume depuis trente ans.

Aucune de ces rimes n'est née pour cet honneur, et si elles ont détaillé ma prose en lignes symétriques, cette gymnastique est une habitude de cunesse, presque une tyrannie.

Je sais bien que l'habitude n'est ni une excuse,

ni une raison; mais me sera-t-il permis de compter sur le bénéfice des circonstances atténuantes, quand j'aurai affirmé qu'une des grandes préoccupations de ma vie a été de la combattre?

Dans les deux établissements (1) où s'est écoulée ma jeunesse, il y avait une académie. A jour fixe, on y donnait des fêtes littéraires : c'était un assaut de discours, de narrations, de poëmes. Dans les entr'actes de la tragédie ou de la comédie jouées entre jeunes garçons, l'heureux poëte venait déclamer la pièce de vers, victorieuse au concours; c'étaient des applaudissements, des trépignements, des rappels, s'il vous plait; je sortais grisé de ces séances et j'aspirais au moment où la rime ne me serait plus rebelle.

Aussi, la limais-je, la retournais-je, que Boileau en eût claqué des mains. Pas une fête, pas une visite, pas un congé, sans que le dialogue rimé, les stances élégiaques, la chanson ne fussent de la

<sup>(1)</sup> Ajain et Felletin, Creuse.

partie. Aussi, fallait-il être paresseux jusqu'au bout des ongles, avoir l'imagination obtuse, ou la bosse des mathématiques bien arrondie pour résister à cet entraînement.

Et ce n'est pas tout; ce qui m'a perdu, c'est l'appât d'une friandise, d'un plat appétissant.

A Felletin, l'heureux chansonnier, dont les rimes prévalaient, recevait un plantureux dessert les jours de congé ordinaire et, en sus, une part du rôt des professeurs, quand c'était fête carillonnée. On versait au chanteur du poëte, quand celuici avait la voix fausse, une rasade de vieux vin; c'était l'usage.

A seize ans, en présence du modeste ordinaire d'un collége, où le prix de la pension annuelle oscillait entre trois et quatre cents francs, peut-on faire un crime à un apprenti poëte d'avoir troqué des vers contre une aile de poulet? et quels vers, grands dieux?

Malgré ces usages, il était survenu à Felletin un interrègne. Octave Lacroix, le poëte en pied du vieux collége, les satellites de ce jeune inspiré qui, depuis, après avoir longtemps assisté Sainte-Beuve comme secrétaire, a versé ses images et son coloris dans la critique, étaient allés redoubler leur rhétorique et leur philosophie sur d'autres bancs. L'inspirateur, l'Apollon de cette jeunesse ardente, l'abbé Delor, échangeait l'enseignement des belles-lettres contre le ministère sacré.

Plus de conseils, plus d'exemples, plus d'incitations; on vantait les années écoulées; les cigales et les rossignols s'étaient envolés; il ne restait plus que le froid calcul de la fourmi. L'académie fut dissoute, et le temps consacré aux mathématiques doublé. Rien n'y fit; je rimais avec fureur, et dès ma seconde, j'eus les honneurs du théâtre pour une églogue enfantine à trois personnages, dont 'fai perdu le souvenir.

En dehors des traditions, Felletin, avec ses vieilles murailles, ses églises du moyen âge, sa couronne de sapins et de mélèzes, ses montagnes escarpées, ses roches nues, ses prairies toujours vertes, sa Greuse et sa Roseille, deux gaves limpidos égarées en pleine France, ses routes accidentées, ses plaines sans fin couvertes de genêts et de bruyères, ses filatures, ses fabriques de tapis, sa population bariolée, Felletin tenait sans cesse l'oïl en éveil et l'esprit sous le charme.

Tout, jusqu'à l'âpreté du climat, y assainissait le corps et l'âme.

Sous l'ancienne législation, avant la liberté de l'enseignement secondaire, ce collège était un des rares établissements municipaux tenus par des prêtres et inspectés par l'Université.

Il résultait de cette situation mixte une tolérance tacite, un profond libéralisme où pouvaient se tremper les caractères et se former la volonté. Pour peu que le travail fût accepté comme la règle, le mattre et l'élève traitaient d'égal à égal, ou mieux d'ami à ami.

Les longues excursions vers les hautes montagnes, à la villa du collége, Villefort, — charmante oasis perdue dans les grands bois, où s'aiguisait l'appétit, se trempaient les muscles et s'éveillait l'esprit, — cimentaient l'affection née de la classe et adoucissaient les arètes de la crainte ou du respect par le commerce d'une paternelle familiarité. Les professeurs, jeunes ou vieux, jouaient avec les enfants; c'était l'occasion agréable d'étudier et de rodresser la nature dans l'initiative de ses primesautières expansions.

Ce n'était pas tout: une œuvre admirable à son origine, la société de Saint-Vincent-de-Paul, qui n'était alors qu'une manifestation spontanée de la charité, et dont l'organisation n'était pas encore une arme de prosélytisme ultramontain, s'était installée dès la première année de sa naissance, dans le collére de Felletin.

L'association avait ses coudées franches; les élèves des trois classes supérieures avaient le droit d'en faire partie, sans y être contraints. Le bureau était nommé par les sociétaires. Aucune pression, aucune surveillance directe n'étaient exercées par les professeurs, qui ne pouvaient être membres titulaires. Le règlement, approuvé par le directeur du collège était la seule règle. On faisait le bien avec une entière initiative, et ces modestes bonnes œuvres étaient l'apprentissage de la bienfaisance pour les jours longs ou courts de la vie.

N'était-ce pas un spectacle touchant que la vue de ces enfants en quête de la misère, portant, deux par deux, chaque jeudi, le pain, l'obole et la parole affectueuse aux vieillards, aux infirmes de la ville; s'en allant avec leur œur, leur offrande et leur sourire, par les ruelles obscures des bas quartiers avoisinant les usines? Ne s'exerçaient-ils pas à la saine liberté de l'âge mûr, par cet apostolat confié à leur honneur? On était libre, on pouvait circuler à sa guise, et jamais le moindre abus, jamais la plus petite incartade!

Et les enfants des pauvres! ils étaient cinquante, soixante, assidus à l'école de midi, où d'autres enfants, souvent du même âge, leur faisaient gravement la classe, aux dépens des loisirs de leur récréation.

Trois divisions étaient installées pour suffire à toutes les exigences de l'enseignement primaire. Nous nommions ces écoliers, noirs et huileux, des filatures, nos enfants, et ils avaient pour nous une affection vraiment fliide.

Pour eux, l'enseignement pédagogique ne suffisait pas; nous avions des jeux, des concours, des distributions de prix solennelles.

Leur intelligence, leur cœur, leurs distractions n'étaient pas notre seul souci; les restes du réfectoire leur appartenaient; le linge, le vêtement, la chaussure, s'amassaient pour cux dans un spacieux vestiaire, que les dames du dehors, les religieuses et les lingères dudedans, le portier, cordonnier de fondation, tenaient en parfait état.

Et d'où venaient les rentes pour ces dépenses? Des cotisations, des quêtes, des lôteries et, surtout, des profits de la boutique, des redevances des jeux. Les plus habiles, les fortes têtes en calcul de la société étaient chargés du comptoir et de la caisse. Tous les livres, les fournitures de bureau, les jouets, les friandises du collége étaient vendus par l'association au profit de l'œuyre.

A Villefort, dans les longs congés de l'été, le billard, les tonneaux, les quilles, les raquettes, etc., étaient l'objet d'un fermage, et chaque congé rapportait trente, quarante, cinquante francs aux pauvres. C'était la saveur du plaisir; aussi, s'en donnait-on à cœur joie.

Le budjet oscillait entre huit et dix mille francs; que d'efforts pour l'alimenter; on s'adressait aux parents, aux amis; on organisait des concerts, pour lesquels la Société philharmonique de la ville s'unissait à la musique du collège; les poëtes, les embryons de poëte, pour mieux dire, étaient mis en réquisition, et voilà comment on était incité à rimer.

Tout allait au mieux, quand vint un ordre de la société centrale, imposant les pratiques religieuses à heure fixe et en commun. J'étais alors président; je donnai ma démission, n'ayant jamais admis, pas même au collége, qu'on fit bon marché de la conscience et qu'on la soumit à un mot d'ordre, à une manœuvre, comme un peloton sur le terrain.

Un mot magique, flambeau de la jeunesse, le mot liberté était, là-bas, à cette époque, en grand honneur. O'Connell, Lacordaire et Montalembert, après Lamennais, avaient soulevé le catholicisme avec leur éloquence, dans leur croisade contre l'égoïsme universitaire. Le gouvernement de juillet, embourbé dans ses restrictions doctrinaires, succombait déjà sous les anathèmes du libéralisme. Les échos de Notre-Dame et du Luxembourg se répercutaient dans nos montagnes, et nous marchions vers l'avenir le cœur rempli de généreuses pensées.

Nous acceptions la liberté comme un devoir découlant de deux principes : le patriotisme, règne incontesté de la loi ; la tolérance, respect des droits d'autrui. Notre patriotisme était légalement l'ennemi des doctrines ultramontaines, et notre tolérance nous présentait la conscience humaine comme une propriété inviolable et sacrée.

L'Italie libérale se soulevait à la voix de Pie IX; notre foi était d'accord avec nos aspirations pour acclamer la République.

Aussi, fûmes-nous des plus empressés et des plus convaincus à la saluer en 1848. Beaucoup des enthousiastes d'alors ont rebroussé chemin et abandonné leur idole. Leur défection nous la rend plus chère.

Nous ne pouvons comprendre ces fluctuations de l'esprit autrement que par l'influence d'un calcul machiavélique on d'une lassitude sénile. Pour arriver à la puissance, soit spirituelle, soit temporelle, on s'affuble des parures attrayantes de la liberté. Aussitôt le but atteint, on renie le génie qui a fait vaincre; on le dépouille, quand on ne le musèle pas, et on endosse le cilice de l'infaillibilité ou la raison d'Etat. Cette chère liberté ne serait-elle que le marchepied de l'ambition?

Il est vrai que les libéraux parvenus s'empressent de puiser de nouvelles armes dans la confusion des principes; par eux la liberté devient pour autrui l'obéissance passive. Quand ils ne la déguisent pas pour servir leurs intérêts, ils la garrottent si solidement dans les lois humaines ou divines, qu'elle n'a plus qu'à périr étouffée, à moins que, par un effort qui lui est habituel, et qui forme les grandes phases de l'histoire de l'humanité, elle ne renverse ses geoliers pour éblouir, charmer ou épouvanter le monde. Car, plus les années de sa captivité sont longues, plus l'effort musculaire pour rompre ses chaînes est violent, plus la société est ébranlée.

Quand la société humaine se lassera-t-elle de ces sanglantes et ruineuses expériences? Quand les hommes qui la gouvernent comprendront-ils qu'ils tournent éternellement dans un cercle vicieux, en courant à la civilisation, alors qu'ils suppriment ou réduisent à l'impuissance le seul moteur qui puisse les y conduire? Quel fou serait ce mécanicien qui, pour franchir l'espace, éteindrait ou ferait sauter sa locomotive?

Heureusement que la liberté, qui n'est autre que l'humanité militante, malgré ses souffrances séculaires, est immortelle et survit à ses tortionnaires.

C'est la foi du sincère libéralisme, et, en 1848, c'était notre enthousiasme.

Liberté! 1848! République! tels furent les bégaiements de ma muse de dix-huit à vingt ans : bégaiements intermittents qui ne pouvaient concorder avec les occupations assidues de l'apprentissage en pharmacie, et qui ne prirent une forme que pendant un repos forcé de quelques mois, do à l'égratignure de l'un de mes tibias par une balle vacabonde du 24 juin.

Puis vint la vie professionnelle, vie de luttes. La bienveillance de mes confrères me lança dans la bagarre, et pendant vingt ans, dignitaire de leur société, ou journaliste, j'eus à faire face à toutes les attaques, à réfuter brochures et discours, à étudier la stratégie, à aller de la défensive à l'offensive, à vivre sur la brèche.

J'avais à combattre pour la liberté, et j'y mettais tout mon courage.

Passant du grave au doux, du plaisant au sévère,

aux rapports officiels succédaient les mémoires, aux articles techniques les chroniques badines, et, comme intermèdes, en guise de délassement, des apologues, des fables, des poésies lourdes ou légères. C'était encore l'emploi de la rime, et comme elle venait en forme de toasts, à l'heure où l'estomac satisfait prédispose à la bienveillance, le rimeur pouvait se croire encouragé.

Quand ce fut le tour de l'administration municipale, le contact des enfants des écoles, les mœurs locales plus ou moins intéressantes, la tradition, l'histoire du passé, l'événement de passage digne du souvenir, furent une autre source sinon poétique, du moins morale, de conseils et d'allusions en vers. Le plus souvent je devais m'adresser aux enfants, et je pensais fixer plus utilement leur attention et stimuler leur amourpropre, en prenant dans leurs rangs l'interprète de ma pensée. La voix d'un petit camarade ou d'une jeune compagne trouve un écho plus docile dans le cœur de l'enfance.

Tels ont été les divers champs d'action de ma muse prosaïque. Sa voix, toujours intermittente, ne s'est élevée qu'à de rares intervalles, heureuse de revenir au silence.

En ouvrant la cage de carton à ces rimes faciles, je les expose sûrement à une lourde chute; elles n'ont rien de ce qui permet le vol dans l'espace, ni le muscle, ni la grâce, ni la fraîcheur, ni la force. Elles ne s'adressent au reste qu'à un petit cercle d'amis, qui pourront les faire voltiger dans l'intimité, suppléant à leur faiblesse par l'affection et quelques bribes de souvenir.

Je consacre les premières pages de ce livre aux rimes sur la pharmacie. Ce sont celles où le lecteur bienveillant pourra peut-être trouver quelques éclaireies originales, dont le seul mérite a été le terrain peu poétique où elles se sont enchevêtrées.

Les rimes administratives se tiendront prudemment au centre, désireuses d'éviter le premier assaut de la critique, et, suivant l'usage de la bureaucratie, de louvoyer entre deux eaux, pour vivre indemne des chocs d'en haut et d'en bas.

Aux rimes légères de ma jeunesse de clore cet in-dix-huit. Elles respirent la foi de la vingtième année. Elles en ont l'espérance. Inspireront-elles au lecteur les sentiments de la troisième vertu théologale?

C'est le souhait de l'auteur.



# RIMES PHARMACEUTIQUES

## A LA PHARMACIE (1)

~30€·

Tes flancs ont abrité plus d'un noble génie;
Le monde t'a raillé, t'a jeté son mépris,
Et toi, pour te venger, tu créas la chimie!
Ton esprit tenace, inventeur,
A cet heureux monde moderne,
Si fler de son bien-être, a donné le bonheur:

Art simple, libéral, du public incompris,

A toi donc les honneurs de ces prix qu'on décerne

(4) Banquet des pharmaciens, 4855, exposition universelle.

A chaque industriel vainqueur! N'as-tu pas donné la couleur Aux tissus dont la France est fière? Où nos coursiers de fer ont-ils pris la vapeur? Nos terres, leurs engrais? nos mines, la lumière? Nos cités, le gaz éclaireur? Partout, je vois ton œuvre : à la métallurgie Ton creuset a rendu les métaux souples, purs ; Le graveur et le peintre, à ta noble magie, Prennent, l'un, le mordant des aciers les plus durs. L'autre, tes plus beaux sels pour animer sa toile. Les travaux de tes fils ont paré l'univers: Des grossières erreurs ils ont rompu le voile : Leurs pensers neufs et vrais, véritables éclairs, Nous ont illuminé-de mille découvertes ! C'est notre orgueil à nous. Plus d'un autre fleuron Brille au vieux caducée, et d'aussi brillants, certes! Que ceux venus de loin! Noble profession, Tu donnes tes trésors à la thérapeutique : En lutte avec la mort, souvent tu la fais fuir ; Tes enfants ont créé la chimie organique.

La reine du présent, l'espoir de l'avenir,

Qui dévoile au grand jour les secrets de Dieu même.
Par toi, le crime avoue et n'est plus impuni;
Par toi, l'agriculteur connaît le grain qu'il sême;
Beaucoup de nos savants, au nom grand et béni,
Dont le fécond génie est l'orgueil de la France,
Enfants du peuple, un jour, sans fortune et sans pain,
Sont venus sur ton sein s'allaiter de science,
Celait des forts! Savants, n'oubliez pas la main

Qui vous secourut la première!

Oui, notre art, quoique simple, obscur,

A mis plus d'un rayon dans ces flots de lumière

Où brillent tous les arts! quel est le souffle impur

Qui s'attache à notre carrière?
De lois faites pour nous on nous donne l'espoir,
Espoir toujours déqu.... de notre art on se rie,
Et cependant, par nous, les lettres, le savoir
S'unissent au négoce, enfantent l'industrie;
Car nous vendons, hélas l'et, pour nos détracteurs,
C'est un crime inouï... Mais, si dame Fortune
Nous permettait pour rien de livrer nos labeurs,
On nous vanterait fort; la louange importune
Feruit de nous des Dieux... Fi pour leur détié!

Vendeurs intelligents, étendons nos échanges ; Aujourd'hui, le commerce est la vitalité. Laissons-les s'agiter ces protecteurs étranges Oui s'alarment si fort pour notre dignité.

Certains de l'absorber un jour dans notre sein, Luttons contre un passé trop bruyant dans sa cendre, Pour chasser les frelons resserrons notre essaim; Montons vers le progrès, gardons-nous de descendre: Le succès vient toujours à l'honnête dessein.

Puis des législateurs poindra la bienviellance, Laissons aux lois le temps de naître et de mûrir, Nous, cultivons notre art avec œur et science, Le garant du triomphe est votre prévoyance, Collègues et amis, buyons à l'avenir!

## A. QUEVENNE (4)

~-30@~

La terre est froide ici; les têtes les plus flères
Viennent de temps à autre y saluer la Mort;
La Mort! notre maitresse à tous t Tombes austères,
A cet hôte donnez la paix qu'on trouve au port!
Le calme de la tombe est la part de tout homme;
C'est la tienne, aujourd'hui, modèle des savants,
Digne des temps anciens de la Grèce et de Rome;
Dors en paix: tes travaux sont des travaux géants.
Ta vie à toi ne fut qu'une longue analyse,
Ton tribut est payé: tes écrits estimés
Vivront dans l'avenir, et la science éprise
T'appellera toujours un de ses fils aimés!

 Obsèques de Quevenne, pharmacien en chef de la Charité. Car tu l'aimas par rage, et la persévérance,
A la choyer, devait rendre ton cœur jaloux l
Grisé par cet amour, Brutus de la science,
Tu fus rude pour toi, bon, doux, humble pour tous.
Ni plaisir, ni bien être; un peu du nécessaire
Entretenait la vie en ton corps épuisé;
Ombre ou spectre vivant, depuis longtemps, la terre
T'attirait vers son sein comme un roseau brisé!
La mort l'a terreassé, toi qui luttais contre elle;
Ta mémoire est à nous, ta gloire à l'avenir;
Va retremper ton âme à la source éternelle!
Ta mort sera pour nous le fécond souvenir!



## L'EGOISME ET LE BON SENS (1)

-3@€·

Certain docteur émet d'étranges plaintes, La jalousie a dû les enfanter : Mais dans nos rangs j'entends maintes complaintes Faisant chorus pour nous persécuter.

L'un, du codex très-fervent prosélyte, Attend de lui la fortune et l'honneur; L'autre prétend que si l'art périclite, On doit s'en prendre au charlatan hâbleur;

Un tel attache au nombre d'officines Le grand secret qui nous fait végéter; Tel autre veut chambres de disciplines, Enfin un tel ne veut que gourmander!

(4) Banquet de la Société de prévoyance : extrait d'une réponse à un docteur chagrin. Qu'une œuvre utile advienne, à sa défaite Rèvent bientôt les preux du lendemain; Au camp voisin surgit un faux prophète Jetant le doute aux peureux du chemin.

Au mal ardent chacun porte remède; De toute part surgissent les docteurs; Pauvre malade, appelle vite à l'aide. Chasse bien loin cos remèdes trompeurs!

N'est-il pas dans notreâme une fibre plus sainte, Sachant vibrer parfois à ce mot : liberté? De ce mot dans nos mœurs mettons partout l'empreint Et consacrons nos droits par notre dignité.

Que chacun marche au but, guidé par l'aptitude; A l'un, il faut le bruit, les affaires à flots; A l'autre, avec le gain le calme de l'étude; Au front brûlant, l'espoir, la jalousie aux sots.

Que l'intérêt privé s'agite dans sa sphère, Le succès t'appartient, homme laborieux I La paresse, parfois, passet-elle première? C'est un exemple rare; et nous n'en pouvons mieux. Que le succès d'autrui n'allume point aos haines, L'avenir est ouvert à notre activité; Et puis, l'homme opulent récolte tant de peines,

Qu'il est sage souvent d'aimer l'obscurité.

Malgre tous nos efforts, jamais dans un seule moule, Nous ne fondrons nos cœurs, nos bras et nos cerveaux; Celui-ci plus heureux saura plaire à la foule; Un autre n'est puissant gu'auprès de ses fourneaux.

A chacun son labeur, son succès, ses souffrances; Aux princes de notre art, la gloire et leurs écrits; A rous, les praticiens, le commerce et ses chances; N'ayons donc entre nous ni morgue, ni mépris!

> Honneur à nos chimistes! Respect aux commerçants; Plaignons les égoIstes, Et buvons: Au bon sens!

## RÉALITÉ (4)

Que faire dans un gîte à moins que l'on ne songe

-30€-

Les arts, la science, au progrès condamnés, Sont du génie humain le glorieux symptôme; Industrie et commerce, à leur souffle, sont nés, Comme le monde entier, atome par atome, Le fait est sous nos yeux, vivant par notre soin; En niant le commerce, on vient nier la vie; Pour le détruire un jour, détruisez le besoin, La faim.... Notre paresse alors sera ravie.

Nous sommes commerçants; c'est triste, mais exact; Les beaux rèves dorés n'en exemptent personne; Il faut vivre de gain, ou par défaut de tact, Attendre en végétant l'heure que la mort sonne.

(1) Banquet de la Société de prévoyance, à propos d'un rève pharmaceutique, Un jour, on nous mit à la main, Grâce à notre argent, un diplôme ; L'argent nous ouvrit un chemin Où les rèves ont quitté l'homme Pas plus tard que |le lendemain.

La réalité, de sa bouche,

Nous donna le plus froid baiser;

En transformant ce qu'elle touche,

La raison vint sur notre couche,

Très-habile à nous dégriser.

Dans notre art, pourquoi voir souvent la gêne S'asseoir à nos côtés? C'est que, pour devenir un tout hétérogène.

Nous sommes patentés.

Combien de qualités, combien de défauts même Faut-il pour façonner un pharmacien parfait; Je frémis d'y penser... pour moi, le bien suprême Est d'aspirer, je crois, à rester imparfait. Notre intérêt fait loi, quoiqu'on dise et qu'on fasse;

Nous travaillons pour nous, rarement pour autrui :

Le bien-être avant tout; après lui, l'on s'efface Quelquefois, et l'on prend la vertu pour appui.

Que l'on tente un essai : cherchez dans notre France Un collègue sévère, époux, riche.... d'enfants, Cultivant l'officine, et, parfois la science, Sans fortune au dehors et se serrant les flancs Devant sa maigre caisse.... A cette humble victime Qu'on offre un bon produit à terme, à gains très-gros; Si ce gain spécial à ses yeux est un crime, Qu'on lui dresse un autel, je le tiens pour héros.

Vous pour qui Plutus est docile, Et vous, enrichis par l'hymen; Vous, nos maîtres.... dans maint concile, Blâmez.... la morale est facile,

Sur les indolents de naissance, Pardon, je n'ose discourir : En avant, par obéissance, Trève à la jalouse impuissance, Le siècle marche, il faut courir!

A qui l'or vient à pleine main.

Si la route est scabreuse ou que l'erreur se glisse

Dans nos rangs resserrés,

Faisons choir sans pitié les félons dans la lice : Nous serons épurés.

Laissons donc rêve et songe aux lièvres de la fable; Suivons avec ardeur les sentiers du devoir Faisons bien chaque chose; appétit franc à able, Affaires et profits aux heures du comptoir!



## LE MARIAGE PHARMACEUTIQUE (4)

#### ~3@E-

Dans ces hrillants congrès, où votre foi profonde Change en mission sainte un rôle très-ingrat, Je crois voir des témoins discutant à la ronde, Devant deux flancés, les clauses d'un contrat. Le futur couple auquel vous prêchez l'hyménée Se regarde parfois d'un œil intelligent; Mais il est ennemi, souvent à longue année; Sa pomme de discorde est le trafic, l'argent. La belle fiancée est grande, pauvre et brune; La noblesse à son front s'imprime par quartier; Son génie est sa dot; ses œuvres, sa fortune; Son travail est un art et jamais un métier.

(4) Banquet du congrès pharmaceutique de Bordeaux.

Le flancé, par contre, est court, blond, dans l'aisance;
L'ordre est un dieu pour lui; par son activité
Il fait de son métier sa corne d'abondance.
Esprit droit, positif, fler de sa loyauté,
Il pratique la vie en véritable sage,
Comme l'humble fourmi songeant au lendemain.
Sa compagne, par goût, cultive le présage,
L'idéal et la gloire au bord de son chemin.
Parfois, sombre et sévère, avide d'un problème,
Elle immole ses jours, — sublime dévoulment! —
Mais son futur époux, devant sa face blême,
Frémit, et se refuse au solennel serment.

L'union du commerce à la fière science, Mariage ordonné par l'école et la loi, Inspire dans nos rangs espoir ou méfiance, Suivant le guide admis : l'intérêt ou la foi.

Aux pieds de ce bizarre couple,
On apporte des vœux, on brûle de l'encens;
Le savant se fait doux et souple,

L'homme d'affaire vient prodiguer son bon sens.

Les projets, les discours s'entassent dans nos fêtes; Chacun veut apporter à la paix son tribut; On suit avec orgueil la voix de nos prophètes; Ce spectacle est touchant, mais il n'est pas le but.

La cour s'émeut et nous accorde

Des arrêts protégeant nos intérêts froissés;

Malgré tout, la pâle discorde

Vient troubler l'union 'de nos deux fiancés.

Tous deux, jaloux de notre culte, Méprisent un commun autel; Ils le tiennent pour une insulte, Comme Baal et l'Eternel.

En attendant que l'harmonie Unisse ce couple jaloux, Devons-nous vivre de génie Ou courir après les gros sous?

Dans l'incertitude où nous sommes Du devoir et du vrai chemin, De nos deux camps, honnêtes hommes, Tendons-nous franchement la main. Vos congrès nous feront connaître Le but de notre activité; Ce but pour nous est le bien-être, Et pour notre art la dignité.

A cet art tolérant et libre, A ses fils, par leurs droits égaux, Sans crainte pour notre équilibre, Sablons les vieux crûs de Bordeaux!



# LE DIVIDENDE (4)

-ans-

Il est un mot magique, arme du temps moderne, Un levier colossal pour les deux continents; Tour à tour chaque peuple, à sa voix, se prosterne, Préférant son sourire à ceux des conquérants.

L'industrie, à ses pieds, l'adore et lui décerne Sa plus riche couronne; il transforme en aimant Ses chiffres pailletés que nul œil ne discerne; La Bourse est son palais; les joueurs, ses enfants.

Comme un adroit compère, habile en contrebande, Il s'immisce à notre œuvre, orgueilleux qu'on lui rende Dans un art libéral large hospitalité.

Salut à tes succès, fortuné dividende! Que ton tant pour cent (2) monte, et jamais ne descende; A plein verre, je bois à ta solidité!

--3--a3--€--

(4) Banquet des actionnaires de la pharmacie centrale.
(2) 43 p. 400.

### LA PHARMACIE DANS L'HISTOIRE (4)

-90€-

Le jour où la douleur vint s'abattre sur l'homme,
L'art de guérir naquit; les peuples, pleins d'effroi,
Durent leur premier baume aux plis, non d'un diplôme,
Mais de la pourpre d'or d'un pontife ou d'un roi.
Un remède, inventé par un heureux monarque,
Donnait à sa couronne un lustre radieux;
Ses sujets le nommaient le vainqueur de la Parque,
L'avenir le classait au rang des demi-dieux.
Au delà du berceau d'Adam, de la blonde Eve,
Un roi des fleuves bleus, Ching-nong, sur papyrus,
A gravé, le premier, des plantes, de leur sève,
Les espèces, le nom, le parfum, les vertus.

(1) Banquet de la Société de prévoyance.

Les mages, les pasteurs de l'Inde et d'Arabie Vendaient l'ambre et le nard, la gomme, l'oliban. Le sage Salomon, - longtemps avant Tobie, Ou'un ange, vrai docteur, guérit,- au noir Liban, Cueillait ces fleurs, ces fruits, ces feuilles et ces tiges Dont les sucs mélangés réveillaient son ardeur. Les prêtres de l'Egypte, habiles en prodiges, Dérobaient leurs rois morts au temps, roi destructeur. Les princes, guerroyant au long siége de Troie, Versés dans l'art des sucs, des philtres, du devin, Arrachaient à la mort plus d'une illustre proie Par un puissant breuvage, un liniment divin. Après une victoire. Alexandre superbe. Qui tenait sous ses pieds l'univers alarmé, Pansait et guérissait avec le suc d'une herbe Dont il eut le secret, son rival Ptolémé. Pour rendre populaire aux Juifs leur sainte lique. Les sublimes pleureurs, prophètes d'Israël, Donnaient un élixir de vin cuit sur la figue, Et soulageaient le corps en discourant du ciel. Dans la Grèce, Aristote, Esculape, Hippocrate Inondaient de génie un art, dont les secrets

Charmèrent les loisirs des grands rois, Mithridate,
Darius, Agrippa. Les poêtes distraits,
Près des rois, leurs patrons, chantaient dans mains
La noble thériaque aux royales vertus, [poëmes.]
Les baumes, les poisons, les divins apozèmes,
La puissance des dieux dans l'herbe et le fœtus.

De l'Hellespont aux bords du Gange, Tous les rois furent nos aïeux! Mais l'art fut trainé dans la fange Par nos grand'mères aux doux yeux:

Cléopâtre, Artémise, Aspasie Unirent la science à l'amour; Les perles, l'armoise, l'ambroisie Ont même immortalisé leur cour.

Vint tout un peuple de courtisanes Dans la boue et le vice entassé, Propageant les galantes tisanes Prises au formulaire Circé. A nos aïeux sous bandelette!

Mais ce vin traître et sans bouquet

Est-il de galante recette?

Nous verrons au prochain banquet.



## LA PHARMACIE DANS L'HISTOIRE (1)

(Suite)

•**∌@**ۥ

l'obéis à la mode, et vous conduis à Rome:

Chez les premiers Romains, notre art, proscrit, dit-on,
Pour tout médicament n'admettait qu'un arome,
Un arome allemand, pris au chou de Caton.

Le chou seul apparalt, au début de la route,
Pour soulager les maux des fils de Romulus;
Les pères sénateurs ont vécu de choucroute;
Le fait est avéré... les témoins ne sont plus.
Honte et mille fois honte à la blonde Allemagne,
La choucroute est romaine, et c'est un très-vieux plat;
Les Teutons l'ont trouvée en battant la campagne;
C'est tout ce qu'ils ont pris à leur vainqueur Sylla.

(i) Banquet de la Société de prévoyance.

Quand le chou fut usé, comme s'use un remède,
Le forum fut ouvert à nos ancêtres grecs,
Archagate, Asclépie, aux fils de Nicomède,
A leurs baumes divins, à leurs onguents suspects.
L'art se prostitua dans les fanges esclaves;
On vit la valetaille initiée aux poisons;
Sylla, le dur vainqueur, qui n'aimait que les braves
La vouait à la mort, à l'exil, aux prisons.
Notre art fut épuré de par la République;
On détruisit fort bien les faiseurs des bazars;
Les savants, en fondant l'école méthodique,
Gaznèrent l'anneau d'or à la cour des Césars.

Les Celse, les Galien, éloquence et science, Léguant à l'avenir un immense butin, Donnèrent à notre art, retombé dans l'enfance, Droit de cité romaine en un très-bon latin. Vers Galien, demi-dieu, quel cantique s'élève? Aux victimes sur qui la douleur s'étendra, Aux héros de la guerre amputés par le glaive, Il offre un baume ami, le modeste cérat. Puis je vois les tyrans de la Rome empourprée! Caligula, Néron, Tibère, à nos fourneaux Demandaient humblement la science exécrée Du lâche empoisonneur pour doubler les bourreaux.

Vint le luxe éhonté : de ses besoins fort tristes Les drogues, de tout temps, ont été le soutien; Sorcières et sorciers, matrones, herhoristes Contre de gros profils en aident l'entretien. Les filles de la joie et les impératrices, Sans honte, et se vantant d'en tirer du renom, Descendent s'abreuver aux ondes amatrices Qu'on verse au poids de l'or dans des bouges sans nom.

Là, commande la Gratidie Sur un peuple d'êtres déchus; Leur héroïne est Canidie, Brandissant ses ongles crochus.

Elle prend un vieillard, ses rides, Le transforme en nouveau Jason. Ses armes sont les cantharides; Un chat, un hibou, son blason; Sa victime est la femme enceinte, Son domaine, l'impureté; Elle arrache à la terre sainte L'aiguillon de la volupté.

Étres sans âme, valetaille, De Rome vous fûtes l'affront; Rome vous maudit et vous raille Par Tacite et Cicéron!

Je m'abandonne à la colère Le rire serait mieux de saison; Devant Néron, un tel confrère, La rougeur m'empourpre le front.

Rome que le destin fit reine Dans les lettres et dans les arts; Par ses armes fut souveraine Sous ses consuls et ses Césars.

Sa gloire enfanta la licence Son peuple, jadis courageux, Méprisant la pauvre science, N'aimait que son pain et ses jeux. Son antique et splendide histoire Vit de rares savants surgir; Elle fut une ère sans gloire Pour notre art et l'art de guérir.

Pardon, si la loi poétique S'offense de cet entretien; Je vous demande, pour réplique, De boire à notre afeul Galien!



## LA PHARMACIE DANS L'HISTOIRE (1)

#### ~3a6~

Avec Rome, notre art s'éteint; la barbarie
Sous son voile sanglant l'a sans peine étouffé.
Poésie et science, art, métiers et patrie
Aux Huns, aux Goths, aux Francs, servent d'auto-da-fé.
Les sauvages enfants des forèts et des steppes,
Robustes, endurcis sur leurs coursiers sans frein,
Féroces et pillards plus qu'un essaim de guépes,
Comme un fléau vengeur sont vomis par le Rhin.

Mais qu'importent pour eux le mal et la souffrance? Leurs membres sont nerveux; sobre est leur appétit; Ils vivent de longs jours sans drogue amère ou rance, La mort est un bienfait de Dieu, leur Grand-Esprit.

(1) Banquet de la Société de prévoyance.

L'exercice, le lait, l'hydromel, quelques herbes, — Simple pharmacopée apprise sans effort, — Sufflsent à ces preux, Saxons, Tartares, Serbes, Adorateurs d'Odin, roi des Elfes du Nord.

De nos infirmités les funèbres cortéges,

— Qu'on grossit aujourd'hui pour prouver le progrès,—
Pris aux terres de feu, non aux pays des neiges,
Ne planaient pas encore au dôme des forêts.
Mais le mal venait-il sous les sombres feuillées?
Le malade attendait, sur la mousse étendu,
Le bon plaisir des Dieux, du gnome des veillées,
Ou la magique main du chef de la tribu.

Ce chef ne mesurait ni le cœur ni la rate;
Son pouvoir surhumain était incontesté:
Cétait de ces vieux temps le fier homéopathe,
Qu'au soleil de nos jours on voit ressuscité.
Quand la troupe des Huns accourait noire et drue,
Au galop des chevaux, galop vertigineux,
Le repas du bivouac, composé de chair crue,
Velait pour ces forbans tous nos ferrugineux.

Clotilde et saint Remy, pour le royal transfuge,
Clovis, — durant deux ans, par la fièvre arrêté, —
Ne purent découvrir le moindre fébrifuge,
Pour rendre à ses exploits ce tyran redouté.
Sans quinine guéri, ce roi catéchumène,
Adorant des combats la rage et les hasards,
Est le vrai destructeur, que le doigt de Dieu méne,
Des dolmens des Gaulois, des thermes des Césars.

Sur ce sombre chaos, aucun art ne surnage, La framée est debout, respect à son poids lourd; L'Occident se prépare au fervent moyen âge, L'Orient rajeuni s'illumine à son tour.

Avec Bagdad, la musulmane, La science prend son essor: Elle se fait la courtisane Du noble kalif Almanzor.

Des palais sont bâtis pour elle; Elle s'assied au premier rang; Sa parole est aimée et belle Chez les disciples du Coran. Réveillés par sa renommée, Les savants sondent ses secrets; Des fourneaux la blanche fumée Couronne les blancs minarets.

Et l'on voit les houillants acides, Concentrés sur un feu d'enfer, S'incarner aux rouges oxydes, A l'ordre puissant de Géber.

A sa voix, le métal s'anime, La nature offre son tribut : L'ardent mercure se sublime, L'argent devient un sel fondu.

Le looch, les sirops, l'eau de rose, L'alcool, le camphre odorant Préparent l'Arabe morose A l'âcre opium énervant.

L'islam remplit un beau rôle Qu'on oublie à tort aujourd'hui. A Salerne il fonde une école, Où le souvenir me conduit. Notre art en deux camps s'y partage: Savants et simples praticiens Sont soumis au dur patronage Du pouvoir et des chirurgiens.

Lè, l'officine a sa limite, Le gain se règle au nom du roi; Du pauvre la drogue est gratuite, L'anti-dotaire sert de loi,

L'abus, l'ignorance et la fraude

Sont punis d'amende ou de mort....

Je trouve la peine un peu chaude....

Mais avaient-ils raison ou tort?....

Vous pouvez voir à mon front blême Qu'un tel fait me met aux abois, Pour mieux résoudre ce problème A vos santés, amis, je bois!



## APOLOGUE (4)

De vive voix, ou sur raisin,

— Amis, cet axiome est grave —
Quiconque demande une entrave,
La demande pour son voisin.

-325e-

Sur la roche abruple, immobile, Faite par Dieu pour loger les vautours, . Dorment Saint-Michel ou Belle-Isle, Aux murs noircis, aux gigantesques tours : Triple enceinte, sombre, géante, Où tout révèle un rigoureux devis, Où la porte en fer et béante S'est refermée au bout du pont-levis.

(i) A propos d'un discours de M. Bussy, directeur de l'École de pharmacie, discours où il blamait les démarches des libéraux, et les adjurait de réclamer une loi plus sévère.

Là, les victimes de la veille Courbent le front sous la main du Très-Haut: Chez certains la haine veille En blasphémant, sur l'humide préau, Le ciel, ses hauteurs éternelles, Les murs épais, noirs de plaintifs écrits, Sur les glacis les sentinelles Sont l'horizon des prisonniers proscrits. Cachot, plus muet que la tombe, Sourd à l'espoir et rebelle à l'effort; Chaque soir la porte tombe Sur le captif, clos comme en coffre-fort. Malgré la tranquillité, l'ombre, Les surveillants, les barreaux, les murs nus, Le directeur, inquiet, sombre, Tremble et s'émeut devant ses détenus. Pour les captifs il est affable: Comme eux il vit derrière les verrous. S'il ne partage pas leur table C'est par respect pour la loi, les écrous. Ouelgues geoliers, froids et farouches, L'ont irrité malgré son cœur aimant :

Noirs porte-clefs, dont les yeux louches Trouvent trop doux le plus dur règlement. Ils aiment la terreur, les larmes, Comme un trésor est aimé des vieux Juifs; Grâces à leurs fausses alarmes, Le directeur croît nerdre ses cantifs.

Le directeur croit perdre ses captifs.

Las de frayeur, il les assemble

Sur sa terrasse et leur tient ce discours :

- « Chers détenus, que vous en semble?
- $\alpha$  Puis-je compter sur votre franc concours ?
  - « Plusieurs d'entre vos camarades,
- « Malgré mes soins n'aiment pas la prison :
  - « Esprits ambitieux, malades,
- Qu'il faut m'aider à rendre à la raison.
   Qu'une porte soit moins massive,
- « Ou'un vieux guichet se rouille dans son gond.
  - Qu'un vieux guichet se routhe dans son gon
  - « Leur imagination vive
- « Rêve aussitôt la ruine du donjon.
  - « Ils troublent notre quiétude,
- « Sapant sans cœur ma douce autorité,

- « Rendons notre prison plus rude,
- « Ils trembleront devant ma fermeté.
  - « En élevant les murs d'enceinte,
- $_{\alpha}$  En quatruplant les guichetiers au seuil,
  - « Nous mettrons à néant leur plainte,
- « Leur fol espoir, leurs projets, leur orgueil; « En cuirassant les ouvertures
- « D'un fer forgé pour blinder les vaisseaux,
- « En triplant nos lourdes serrures,
- « Nous serons forts contre tous leurs assauts.
  - « Pour votre existence tranquille,
- « Obéissez à l'appel du devoir : « Signez cette requête utile
  - « Qu'en votre nom je remets au Pouvoir. »
- Les captifs stupéfaits, sans haines, Restent muets et n'ont pu s'attendrir.

Le geolier doit sourire aux chaînes,

Le geolier doit sourire aux chaînes

Le prisonnier ne peut que les haïr.

Le rapport n'eut qu'un seul paraphe; Dès qu'il parvint aux bureaux de Paris. La réponse du télégraphe Fut : Amnistie aux prisonniers proscrits!

Malgré ma fable triste et rogue, Revenez à votre gaîté; Guerre au *Cliquot!* cet apologue Est un souhait de liberté.



1863

## IMPROVISATION (4)

→₩6.0

Si, pour un toast perdu dans beaucoup d'autres,
Je fais appel à quelques mauvais vers,
C'est, qu'attablé parmi de gais apôtres,
Je ne veux pas être fait de travers.
Un court discours, aimable, débonnaire,
Certes, serait utile et plus décent;
Mais avant tout, je suis actionnaire:
Je bois, amis, à nos treise pour cent!



<sup>(1)</sup> Banquet des actionnaires de la pharmacie centrale.

## LA PHARMACIE DANS L'HISTOIRE (4)

(Suite)

→3H€

Dans les siècles éteints où la France s'est faite,
Les armes, les beaux-arts, les lettres ont jeté
Sur son peuple, rieur même dans la défaite,
La gloire à pleins rayons et l'immortalité.
Par le cœur et l'esprit, ce peuple noble et brave,
Grandit à guerroyer, aimer et discourir;
Pour ses preux chevaliers, la science est trop grave,
L'alchimiste, vieux juif, damne au lieu de guérir.
Le vrai savant gémit dans l'ombre et le mystère;
Les saints docteurs ont dit qu'on ne peut, sans pécher,
Transformer l'air et l'eau, les métaux et la terre;
Il faut vivre ignorent ou craindre le bucher.

(1) Banquet de la Société de prévoyance.

Dans cette nuit opaque, où l'ignorance est prise
Pour un bienfait du ciel, notre art défiguré,
Perdu malgré l'éclat des lettres de maîtrise,
Dans les humbles métiers est tristement entré (1),
L'officine est ouverte à la sorcellerie (3);
L'anathème des rois descend sur nos ateux;
Ils se font pénitents (3) dans mainte confrérie,
Pour vivre sains et saufs et pour calmer les cieux.
Saint Louis, Philippe, Jean les accusent de fraude;
Louis onze (4), le roi faux, par un ordre patent
En fait ses compagnons, avec eux tue et rôde,
Et leur donne pour chef le compère Tristan.
Sous les Valois (5) c'est pis : l'officine avilie,
Aux seigneurs, à la Lioue, aux gens de trahison.

<sup>(1) 1222,</sup> sous Philippe-Auguste.

<sup>(2)</sup> Ordonnance de Jean-le-Bon, 1352 et 1359, de Charles VI 1390, et de Charles VII, 1438.

<sup>(3)</sup> xiiiº siècle, serment des apothicaires chrétiens et craignant Dieu; xºº et xviº siècles, confréries des marchands apothicaires et autres, aux églises Notre-Dame, Saint-Magloire, Sainte-Opportune, et des Grands-Augustins.

<sup>(4)</sup> Edit. de Louis XI, 1467.

<sup>(5)</sup> Edits de Henri II, juillet 4556; de François II, novembre 4560; de Charles IX, août 4566, etc.

Livre, sous les parfums de la chaude Italie, Le sommeil ou la mort du plus subtil poison. Tous ces criants abus engendrent la jurande : Contre les épiciers pullulent les combats ; C'est à qui montera les premiers à l'offrande, Aux fêtes du patron, du bon saint Nicolas (1) On renie haut et fort ces frères d'aventure Gardiens du poids-le-roi (2). Pour eux, sont prohibés Acte aux herbes, chef-d'œuvre, examen de lecture; (3) Si de leur privilége ils sont dépossédés, 11s luttent avec rage, ruse et persévérance: Leur lutte dure encor. Les édits de nos rois Trouvent toujours debout cette âpre concurrence, Qui s'acharne quand même à contester nos droits. Nos pères, épuisés par ces luttes rivales, Subirent de plus haut un plus sanglant affront: Le despotisme outré des haines médicales. Appesanti sur eux, leur fit courber le front.

<sup>(4)</sup> Ordonnance de Louis XII, 1514, et de Louis XIII, 4632, 1634, 4638.

<sup>(2)</sup> Ordonnance de Charles IV, 4321.

<sup>(3)</sup> Edit, de 4777.

La docte Faculté, qu'un vieil orgueil domine, Un jour mit l'interdit sur les fils de Galien; Ils durent, pour calmer une affreuse famine, Signer le concordat de Moreau le doyen (1). L'officine est alors traitée en ennemie; Ses enfants, humbles serfs, deviennent serviteurs; Ils perdent par traité gloire et autonomie, Ils doivent honorer leurs maîtres, les docteurs,

Puis vient la triste période
D'un honteux et vil instrument (2).
Tour à tour la satire et l'ode
L'ont stigmatisé galamment,
II a grossi l'humble pécule
De nos très-modestes aleux;
Mais leur rôle était ridicule,
Je passe en délournant les veux.

<sup>(1)</sup> Concordat de Mê Rôné Moreau, directeur-gérent et doyen de la Faculté de médecine, imposé aux pharmaciens en 1631, à la suite d'une ligue des médecins qui contragnaient leurs malades à se fournir des médicaments chez les herboristes et les énjeiers, à l'exclusion des anothicaires.

<sup>(2)</sup> Découvert par un Italien, Latenaria de Vercelli, au xv.

L'existence est encore précaire;

Maitre ou servant de l'Hôtel-Dieu.

Nommé royal apothicaire (1),

Prélève sa dime en tout lieu,

Tel, si de nos jours, un confrère,

Fournissant la cour à Paris,

Exigeait la dime usuraire

De Compiègne ou de Biarritz,

Houël (2) dote notre collége:

Dans son sein la science nait,

En fondant notre privilége.

La France enfin nous reconnaît.

(t) Les priviléges des apothicaires du roi, de la reine et des princes du sang étaient monstrueux. Ils avaient droit de mattries à Paris et dans toutes les villes du royaume; et s'ils consentaient à ne pas multiplier leurs officines, c'était à la condition de redevancies payées par leurs confères plébéiens. Ils ne relevaient que du roi; ils avaient toujours la préférence dans les ventes publiques des drogues exotiques; leurs priviléges étuent inaltierables, héréditaires. C'était le despotisme professionnel né à l'ombre et sous la protection du despotisme roval.

(2) Nicolas Houel, maître apothicaire du xvº siècle, est le donateur du legs auguel, à la suite de nombreuses malLouis seize rend l'ordonnance Que scellent ses cachets divins : La date de notre naissance Est l'an dix-sept-cent-quatre-vingts.

Ce passé rempli d'infortunes, Doit-il inspirer nos regrets, Suivant quelques voix importunes Qui de nous, dans cet âge sombre, Voudrait transformer son foyer? Temps passé, dors dans ta pénombre Sans attaque et sans plaidoyer.

A chacun des siècles son rôle; Au nôtre, la virilité; Pour vous, je bois à son idole, La forte et sage liberté!

## week-

versations, le Collége de pharmacie dut son existence et la propriété de la rue de l'Arbalète, où siége l'École actuelle de pharmacie.

## 1865

## LE PÈCHEUR A LA LIGNE (4)

-aue-

Un rentier péchant à la ligne, Ne prenait qu'ablette et goujon; Cette maigre pêche l'indigne, Il en brise son hameçon. Près de notre homme qui tempête, Survient un pêcheur retraité; Un pêcheur prend-il sa retraite? Le fait, dit-on, est contesté.

- « -Holà! collègue de rivière,
- « Le poisson mord-il, ce matin?
- « Beaucoup, beaucoup, ma gibecière
  - « Est pleine,... mais de quel fretin!

- « Tandis que mes voisins font pêche magnifique,
- « Prenant carpe ou brochet, truite ou petit saumon,
- « Je n'apporte au logis gu'une friture étique.
- « A Jeannette inspirant quolibets et sermon.
  - « Allons, allons, dit le vieux loup d'eau douce,
  - « Vite, attachez l'hamecon au filet :
- « La lune au ciel n'est ni pleine, ni rousse,
- « Le temps est lourd, la chance est au complet ;
  - « Quoi! yous n'amorcez votre ligne
  - « Ou'avec un simple vermiceau ?
  - « Ce festin n'est même pas digne
  - « D'un poisson blanc ni d'un barbeau.
- « A la pêche surtout la ruse est estimée ;
- « Tel poisson mord au grain; tel, aux raisins dorés;
- « Il faut à tel gourmet la mouche parfumée :
- « Par les petits poissons les gros sont attirés;
  - « Désirez-vous une anguille,
  - « Une truite, un gros brochet?
  - a De ce goujon qui fretille
  - « Amorcez votre crochet.»

Le conseil est mis en pratique, Le novice devint rusé; Grâce à sa ligne magnétique, Son cordon bleu fut apaisé.

La péche, en plus d'un point du commerce est l'image; Aux cinq sens des humains l'appât est présenté : Comme les gros poissons, le public, au sillage, Vient mordre à l'hamecon habilement jeté.

### 1866

## LE CODEX DE 1866 (4)

-9H€-

Pharmaciens, voici le messie Dont nos comptoirs seront l'autel ; S'il est fils de la prophétie, Il est né fragule et mortel.

Assemblés autour de sa crèche Pour juger son tempérament; Voyons s'il est doux ou revêche Dès son premier vagissement?

Ne soyons pas comme les mages, Ardents à la myrrhe et l'encens; Au culte, aux dociles hommages, Préférons un grain de bon sens.

(1) Banquet de la Société de prévoyance.

Depuis longtemps, maint Jérémi Dans son esprit, l'avait conçu; Les vieillards de l'Académie Sur leur bureau vert l'ont recu.

C'est encore le sage dieu Therme. Cet impassible logicien; Possède-t-il le moindre germe Ignoré du codex ancien?

Comme lui, des longues formules Il est le complaisant recueil, Quoiqu'il compte de vieux ému Dans ce genre, éternel écueil!

S'il parle science et chimie, Son fier langage est absolu : Ignore-t-il que l'industrie Progresse d'un pas résolu?

Comptez exactement ses gouttes? Les docteurs émus, furibonds, Entasseront doutes sur doutes Au chevet de leurs moribonds. Il est vrai, cet étrange code De science et de dignité, A fait du sirop diacode Un à peu près de loyauté.

Cette œuvre civilisatrice

Ne veut pas nous montrer les dents :

Aucun alcool dentifrice

N'encombre ses feuillets prudents.

L'opium par contre y foisonne: Chaque feuille en a dans ses plis. Est-ce un bienfait, qu'elle assaisonne A ce poison tous ses coulis?

Salut au Codex! qu'on le lise! Quel fruit en retirer? néant. Pour qui veut faire une analyse, Il reste muet et béant.

Il vous laissera dans les transes, Impuissants, mornes, abattus, Quand vous voudrez de ses substances Peser la valeur, les vertus. On pensait y trouver le type Des médicaments usuels, Ce n'est qu'un daguerréotype Des formulaires annuels.

Le livre de la pharmacie Devait par elle être doté; Mais la docte suprématie Appartient à la Faculté.

Les docteurs ont dicté les doses, Ils sont nos maîtres très-anciens; Aux fils d'Hippocrate, les roses; Les épines, aux pharmaciens!

Praticien, aux fourneaux, travaille; Use tes jours dans le labeur: La gloire te fuit, et se raille De ton impatiente ardeur.

Savant tropjeune, sois modeste, Si tu ne veux être à l'index; Quand viendra l'âge qui moleste, Tu feras aussi ton codex. Cependant, sur la terre ronde, Les fruits tombent avant l'hiver; Mais le fruit, surtout s'il abonde, Vaut-il mieux trop mûr ou trop vert?

Je sais plus d'une chanoinesse Qui répondrait sans hésiter : Buvez à la verte jeunesse! Passons..... de peur de la tenter.

Ici l'intelligence règne;
A vous, je bois! il est écrit:
L'âge du œur n'a pas d'enseigne;
On a l'âge de son esprit!



#### 1867

## CONGRÈS DES SOCIÉTÉS DE PHARMACIE

Compte rendu par le bon LAFONTAINE (1)

•∌∺€∘

LES PHARMACIENS MALADES DE LA PESTE DE L'ANNONCE

Un mal qui répand la terreur, Mal que le ciel en sa fureur

Inventa pour punir les crimes de la terre,

L'annonce (puisqu'il faut l'appeler par son nom),

Capable de traîner dans la fange un renom,

Faisait aux pharmaciens la guerre.

Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés; On n'en voyait plus d'occupés

A chercher le soutien d'une mourante vie; Nul gain n'excitait leur envie;

(1) Divin fabuliste, que votre ombre pardonne à la plume profane qui a osé vous torturer. Ni pur ni savant n'épiaît Des doctes recettes la proie ;

Le beau sexe même fuvait;

Plus d'amour, partant plus de joie.

L'un des chefs tint conseil, et dit : - Mes chers amis,

· Je crois que le ciel a permis

Pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable de nous

Se sacrifie aux traits du céleste courroux,

Peut-être il obtiendra la guérison commune.

L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents On fait de pareils dévoûments.

Ne nous flattons donc point : voyons sans indulgence L'état de notre conscience.

Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons,

J'ai tiré force ducatons

Du public, livré sans défense,

Par les docteurs venant dans ma salle à manger,

S'héberger

Je me dévoûrai donc, s'il le faut ; mais je pense Qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi :

Car on doit souhaiter selon toute justice,

Que le plus coupable périsse!

— Ah! dit un autre chef, arrière votre émoi!

J'ai gonflé mon gousset des secrets de princesse! (1)

Éh bien? gruger public, canaille, sotte espèce,

Est-ce un péché? Non, non. Nous leur fimes, Seigneur, En les croquant. beaucoup d'honneur;

Et quant aux docteurs, l'on peut dire Ou'à la table du pharmacien,

Ils préparent la route à l'académicien, En enrichissant son empire.

Ainsi dit le bon chef; et flatteurs d'applaudir. On n'osa trop approfondir

Du Picard, du Gascon, du Normand plein de chance, Les moins pardonnables offenses.

Tous les gens exploiteurs en rhubarbe et ricins,

Au dire de chacun, étaient de petits saints.

L'annonceur, à son tour, leur dit : J'ai souvenance Oue près de la Bourse passant.

Que près de la Bourse passant,

La faim, l'occasion, le gain tendre, et, je pense, Quelque diable aussi me poussant,

(I) Poudre de la princesse de C. ....

Je noircis d'un journal la largeur de ma langue.
En avais-je le droit ? Je n'ose parler net.
A ces mots, l'on cria haro sur le benêt.
Un clere quelque peu loup prouva par sa harangue,
Qu'il fallait dévouer ce frère déloyal,
Ce pelé, ce galeux, d'où venait tout le mal.
Sa peccadille fut jugée un cas pendable.
S'inscrire aux faits divers! Quel crime abominable!
Rien que la mort était capable
D'expier son forfait. On le lui fit bien voir.
Sclon que l'on exploite avec ou saus la table.

~ 44000

Les Congrès bien nensants vous rendent blanc ou noir.

1000

#### APOLOGUE

## LES ABEILLES ET LES PHARMACIENS (1)

-9H€-

Dans un verger normand, d'ardentes citoyennes, Autour de leurs essaims, de paille environnés, Butinaient, surchargeaient leurs ailes, leurs *antennes* Des *pollens* odorants, aux ruches destinés.

C'est le vrai monde des affaires, La richesse, et non les haillons; Sur les sainfoins, les crucifères, S'abattent les blonds bataillons.

La moisson pend aux mandibules, Les tharses en sont empourprés ;

(I) Banquet de la Société de prévoyance.

L'ouvrière, dans les cellules, Apporte la primeur des prés.

L'abeille se baigne aux corolles Des guimauves et des blancs lys, Pour construire ses alvéoles Sur un enduit de propolis.

Berceaux de cires blanches, jaunes, Par milliers, veulent milliers d'œufs; Les mâles, sous les yeux des faunes, Aiment la reine à qui mieux mieux.

Du soleil les chaudes haleines Ont fécondé les œufs oblongs; De *nymphes* les ruches sont pleines, Le miel déborde des rayous.

C'est le travail et l'abondance ! Mais un jour la guerre éclata : La reine dans les airs s'élance, Trouble profond dans son état. Le mâle réclame une rente, Aimer la *reine* est son travail; Sans elle, aucun but ne le tente, Il dort aux portes du sérail.

La cirière devient mutine; Les bourdons n'ont plus droit au miel : C'est l'affreuse guerre intestine, Mais sans chassepots et sans Niel.

L'aiguillon sert de baïonnette; Le fourniment est au complet; L'aile bruit; c'est la trompette, La cuirasse est le corselet.

L'abeille, travailleuse, alerte N'a plus d'ordre et d'activité; De la ruche sombre et déserte, L'insecte s'enfuit attristé.

Après la mort de ses Satrapes, L'abeille, sous les aquilons, Se suspend aux arbres par grappes, Attendant le bruit des poëlons. La discorde, partout, tend son réseau d'embûches, Par l'inégalité des défauts et des dons : La pharmacie aussi contient nombre de ruches Où la science est reine, et les savants bourdons.

Le labeur quotidien nous prend, comme l'abeille, Les petits d'entre nous peinent plus que les grands; Le savant a l'honneur, s'il augmente sa veille : Pour avoir droit au miel qu'il reste dans nos rangs.

La lutte est terminée entre ouvriers et mâles; Aux essaims nouveau-nés de signer ce traité: « La ruche enrichira les vieux visages pâles Sous cette loi: travail, science, liberté!»

Nous sommes accrochés en grappes à la branche, Attendant les accords d'une tardive loi : Pour son avènement que notre soif s'étanche, De votre ancien rimeur j'abandonne l'emploi.



## RIMES ADMINISTRATIVES

~usces

## LE GARDE NATIONAL EN 1860 (1)

~용취운~

De nos jours, le garde civique Est un très-paisible guerrier; S'îl est soldat par la tunique, Il est bourgeois de son métier.

Son service est fait à la rose, Suivant un mot sacramentel; Il faut que, la nuit, il repose, Au fait, c'est un heureux mortel.

(1) Banquet du 48° bataillon.

La paix, fille de la victoire, Le trouve à la haie, arme au bras, Jonchant des lauriers de la gloire Le chemin des vaillants soldats.

Dans ses exploits, la bienfaisance Met en avant ses bataillons; Il fait l'assaut de l'opulence, Et change son or en bouillons.

C'est le soutien de la misère, Le tuteur de la pauvreté; Officiers, buvez à plein verre Au soldat de la charité!



3 juin 1866

## ROMAINVILLE (4)

BALLADE

-o »⊕∺€--o-

Si j'étais Apollon-Banville Où votre Paul de Kock décent, Je pourrais chanter Romainville Ses vergers et son bois absent;

Je pourrais, avec mes musettes, Célébrer son joyeux blason, Ou guider ses pâles *Cosettes* Près des *Forts*, sur le frais gazon;

Je pourrais décrire la Pâques Des amours emportés d'assaut, Et suivre les blonds Télémaques Émus, dans l'île Calypso.

(1) Banquet au bois de Romainville.

Je dirais que dans les vieux âges Romainville était un comté Dont les fillettes étaient sages, Les gars pleins de naïveté;

Je dirais qu'en ces temps moroses La vertu poussait aux rosiers, Et qu'on y couronnait les roses Des vilains et des tenanciers.

Heure de la glèbe et de taille
Où la vie était un hasard,
Où, sous vos aïeux, un Noaille
Perdait ce terroir au billard.

S'ils changeaient de maître sans vote, On perd vite un bien maî acquis: Sur vos murs, si le lapin trotte, Dans ces temps trottaient les marquis!

Ce temps sinistre et monotone Est bien mort... Que Dieu soit béni ! Mais qu'entends-je? le canon tonne; Des buttes Chaumont à Rosny : Les braves battent en retraite; Vos anciens, joints à leurs débris, De ces monts couronnant la crète, Servaient de rempart à Paris.

De la valeur sublime école!
L'étranger partout recula...
Mais par un traître protocole
On les vendit... Tout s'écroula.

Vient l'époque calme, légère Des repas au modeste écol; La *Lisette*, la *Boulangère* Sont les airs que redit l'écho.

Cupidon paraît, c'est bon signe, L'amour chante sous les lilas; La pêche se dore, et la vigne Jaunit le long des échalas.

Puis, l'esprit qui nous civilise A mis le pays aux abois : Il a construit où dansait Lise, Et la rue éventra le bois. Villageois, allumez dans l'âtre Les sarments de vos groseillers; Votre marbre à vous est du plâtre, Laissez bâtir les ateliers.

Le siècle parle et vous implore : Le faune a fait place au sapeur; La ville supprime la Flore, Notre grand maître est la vapeur.

Le Bois, l'Avenir, le Village (1), Réunissez-vous, cœurs et mains! Votre nom est noble par l'âge, C'est un baptême des Romains.

Est-ce le sol qui vous sépare? Il vous unit sur un beau plan. Lorsque la *Promise* se pare Ce n'est pas pour fuir son galant.

-0846338-80-0-

(1) Noms des sections du plateau de Romainville, dont deux forment aujourd'hui la commune des Lilas.

#### 1867

## A MON CAPITAINE (4)

(Improvisation au dîner de sa croix.)

~∌#€°

Cher capitaine,
Le Moniteur,
— Vieille sirène, —
Met sur ton cœur,
Couvert de laine,
La croix d'honneur;
Sa feuille est pleine
De ton bonheur.

(i) Officier de la garde nationale depuis 40 ans, chansonnier émérite, président honoraire du Caveau, et décoré comme contrôleur de la Monnaie de Paris. Mars et la Muse Pleurent en vain; Leur frime amuse Le dieu Vulcain. Maudis le trope \* Et le sonnet, Car un Cyclope Ta couronné.

Que fais ta lame
Dans son fourreau!
Foin de ta flamme
Au vieux caveau!
Fi de la garde!
Mars est honteux;
Fais-toi le barde
Du dieu boiteux.

Sois-lui soumis, Rien ne l'effraie; Il bat monnaie Pour ses amis.

#### Mars 1870

# A MON COMMANDANT 1) 180 bataillon de la garde nationale.

-08-850 304 D-

Majors, lieutenants, capitaines, Sont devant vous, cher commandant, Grace aux lumineuses fredaines Du soleil sur un sel d'argent.

Ici, nulle mine inquiète : Le cœur rayonne en tous les yeux ; Les soldats du bon Lafayette Donnent leur cœur à qui mieux mieux.

Puisque la mode est aux enquêtes ; Ce cœur, souple à l'autorité, En fondant dans Paris *les quêtes*, Tressaille pour la liberté!

 Présentation de la photographie des officiers du 18° bataillon. S'il est frondeur, il craint de mordre, L'intérêt public le retient; C'est la sentinelle de l'ordre C'est le cœur du vrai citoyen.

On a cru le rendre immobile Par certain régime anodin : Il vivra malgré la *Mobile* Et les chevaliers du *Gourdin*.

Mais je clos là ce paragraphe, Un peu, peut-être, hors de saison; Qui sait? l'artiste photographe Pourrait en demander raison.

Son œuvre, qu'un or matencadre En des contours gais et princiers, Au complet, renferme le cadre De vos dévoués officiers.

Vous avez fait une famille Du dix-huitième bataillon : Il saura, si le sabre brille, Défendre votre pavillon.



## LES MAIRES CROOUÉS EN VERS LIBRES

PAR UN MAIRE (1)

-3HE-

Précédés des Massiers aux longues hallebardes, Les maires du vieux temps allaient à leurs festins. Ils étaient grandsseigneurs; ils régnaient, et les bardes Mélaient aux chants d'amour les gais propos lutins.

Dans la France amoindrie, — et telle qu'une mère Dont la guerre civile aurait pris les enfants, — A l'ombre des palais, parut le premier maire, Né comme un bien du mal, de nos rois fainéants !

Ainsi qu'un rameau vert sur un vieux tronc s'élève, Les maires du palais, vaillants, souples, adroits,

(1) Banquet des maires de l'arrondissement de St-Denis.

—Maitres, quoiqu'intendants, par la tête et le glaive; — De Pépin aux Bourbons ont fait souche de rois!

Sous ces aïeux royaux natt l'aïeul démocrate, Maire de la commune opposée au castel, Tuteur du pauvre peuple, effroi de l'autocrate, Des féodalités nouveau Charles Martel!

Moins puissant, le maire moderne Gouverne en paix et de son mieux; Son rôle est plus net et plus terne Que celui des nobles afeux.

Dans maintes affaires civiles
D'un cœur ferme il trouve l'emploi;
Au hameau, comme dans les villes,
Il est le soldat de la loi.

Jadis, on mâtait la noblesse, Le démagogue hurle aujourd'hui! Dans ces chocs, le maire délaisse Son repos pour celui d'autrui. Si de l'écharpe il devient digne, A la commune il appartient; Il gagne la haine maligne De l'aigre et hargneux citoyen.

Que sa gestion soit prospère, Les jaioux en prennent souci; Si, dans sa fortune on espère, Il est corvéable à merci.

Qu'il ait ineptie ou science, Faiblesse ou bien fermeté: On scrute, non sa conscience, Mais sa responsabilité.

Pour les conscrits pâles d'alarmes, Il commande aux bons numéros; Des parents il reçoit les larmes; Dieu! qu'ils sont rares, les héros!

S'il est maître des destinées, Dès qu'il unit deux fiancés, Il tient rigueur aux dulcinées Affichant leurs charmes passés. Soutien du droit, de la morale, Il est l'obstacle des fraudeurs; Quand son pouvoir s'éteint ou râle, Sous ses pas naissent les frondeurs;

Etre lieutenant de Valdrome (1) Guérit de ces ennuis, dit-on: Histoire du second dans Rome Et du premier dans son canton?

Non! c'est qu'on est dans l'édifice La pierre d'angle, le ciment! On est né pour le sacrifice, On devient le pur dévoûment!

On offre son temps à la France,
Quand d'autres lui donnent leur sang!
Du pauvre on calme la souffrance,
A l'école, on forme l'enfant.

Par le progrès on civilise, Et par la vicinalité ;

<sup>(1)</sup> Chevandier de Valdrôme, ministre de l'intériour.

On restaure la vieille église, On fonde la salubrité.

Mais la dernière heure le mène Ce maire, hélas! si menacé! Sera-t-il maire à la semaine (t), Si, dimanche, il est distancé?

Pour lui les urnes frauduleuses Célaient, dit-on, de sûrs destins; Seront-elles les mitrailleuses Lançant la mort par bulletins?

Qu'on le nomme, ou non, il n'importe!
Aristide, un jour, fut banni;
Un bon maire, mis à la porte,
Pour son cuyre sera béni!

Précédés des massiers aux longues hallebardes, Les maires du vieux temps allaient à leurs festins. Ils étaient grands seigneurs; ils régnaient, et les bardes Mélaient aux chants d'amour les gais propos lutins.

(1) Les élections municipales étaient fixées pour les communes du département de la Seine au 8 août.

Ils étaient vieux guerriers ou magistrats illustres!
Plus humbles, non moins fiers dans leur obscurité,
Tous nos cœurs ne font qu'un, sous ces flamboyants
[lustres],
Pour servir notre France, aimer la liberié.

Dans l'élan du pays se clôt notre carrière, Attendons du scrutin l'oracle sybillin! Nous pouvons sans rougir regarder en arrière! A nos mandats échus, buvons à verre plein!

Quand sur le sol français l'hymne de la Patrie Aux soldats valeureux donne un sublime entrain, Buvons à Dietrich (1), à la muse attendrie Par le dernier flacon de son vieux vin du Rhin!

-design=0-

(i) Dietrich, maire de Strasbourg, chez qui Rouget de l'Isle a composé la Marseillaise.

## 7 décembre 1870

ATIX

# COMPAGNIES DE MARCHE DU 18° BATAILLON (QUARTIER SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS)

-((の(De))-

Honte au cœur qui s'effare, Trève aux oiseux débats; La guerrière fanfare Nous invite au combat.

La Prusse, sur la France, A mis son pied sanglant; La guerre est l'espérance: Donc guerre au dernier sang.

Les Teutons sanguinaires Font l'œuvre des bourreaux; Marins, à vos tonnerres! Français, soyez héros! Légions décimées, Soldats, deux fois trahis, Paix à vous! les armées Surgissent du pays.

France, tire ton glaive! Paris marche en avant; Son bras armé se lève: C'est le bras d'un géant.

Brillant comme Venise,
Comme elle il est sans peur.
Soldats qu'il improvise
Salut à votre ardeur!

Luttez sans paix, sans trêve, En virils citoyens; Chassez ce mauvais rêve: Le casque des Prussiens!

Tirez, frappez en braves; Haut le bras! « haut les cœurs! » France, romps tes entraves, Et rends tes fils vainqueurs! Par les bruits de la Loire, Nos fronts sont empourprés: Debout! vengeance et gloire, Vieux Saint-Germain des Prés!



#### 29 jain 1871

# A M. NORCOTT

Délégué du Lord-Maire et de la Société des Amis de Londres.

PORTRAIT

-0>-{\mathred{co}}\mathred{co}-\mathred{co}-

L'affreuse tempête est passée, Sur Paris semant ruine et deuil : De la grande et noble blessée Un cœur chaud a franchi le seuil.

Rançons desâmes égoïstes, Seul au devoir, il est resté, -- A la barbe des journalistes, --L'apôtre de l'humanité.

Les trésors, dont ses mains sont pleines,
Ont mis la parure à nos champs,
Aidant aux fécondes baleines
— Stériles, sans eux — du printemps.

Vaillant soutien de la souffrance, Ce cœur, grand comme un cœur de preux, Traine à sa suite l'espérance, L'installe chez les malheureux.

S'il donne, ce n'est pas l'aumône, Mais un cœur ouvert et ami: Pour lui, le bien vaut mieux qu'un prône Berçant le fidèle endormi.

Sous un second quatre-vingt-treize, Il brave le fer et le feu : C'est un Daniel en la fournaise, Devenu petit manteau bleu.

Aux tigres il tient tête haute, Comme un noble chasseur indien; Le proscrit, qui se fait son hôte, Trouve en lui son ange gardien.

C'est un cœur noble, une âme belle, Où la haine n'a fait nul pli; A son contact, l'àme rebelle Pour le dévoûment s'ennoblit. J'ai fait un portrait; sous la glace Mon héros n'est pas désigné: Docteur Norcott, c'est votre place; A l'angle, à gauche, j'ai signé.



1872

## A MAHIAS

Improvisation.

~\$<\>>\\*\

Guichard m'écrit : venez, on fête Entre amis le préfet d'Oran : Du turban orne-t-il sa tête? Est-il armé d'un yalagan?

Est-ce l'émir, fils du prophète? Est-ce un marabout conquérant? Ont-ils bien subi la défaite, Les noirs Bédouins? Allah est grand!

Dans quelque « bloc de marbre jaune, » Va-t-il nous montrer, Loin d'un trône, L'essaim charmant de ses houris?

Non c'est un conte en mayonnaise : Car j'ai vu sur *la Boulonnaise*, Mahias, l'enfant de Paris. Mahias, votre plume accorte
Pour nos droits a toujours lutté;
Au péril, votre âme fut forte;
C'est votre santé que je porte,
Vaillant fils de la liberté!



1872

# LE RÊVE D'UNE JEUNE FILLE (4)



L'autre soir, j'étais bouche close, Moi qui babille si souvent; C'était l'heure où le chez nons cause, Sous la vitre et le contrevent.

Ma mère debout, harassée, (C'est la dure saison des fruits,) Sert la fumante fricassée Avec la cuillère de buis.

On rompt le pain en large tranche, Frères, père ont tant travaillé! Dans leurs mains, la sape au long manche Depuis l'aube, a fauché le blé.

 Récité par Mlle Ernestine Ève, à la distribution des prix de Romainville. Grand-père est là, vif et robuste, Quoique courbé par le labeur ; Il plante et dirige l'arbuste, Par la loque et le sécateur.

Grand'mère ravaude et nettoie, Durant la ronde du soleil; Pour dresser la pêche, elle emploie Un art à nul autre pareil.

Fraises, framboises, pêches, prunes Embaument notre humble logis; Pour nos mères, blondes ou brunes. C'est l'enfer, non le paradis!

Ma mère cueille, brosse, émonde, Puis dresse sur l'osier tordu; Pour elle, quand le fruit abonde, Le sommeil est fruit défendu.

Malgré sa veillée et son hâle, Malgré tout, souffrante ou dispos, A minuit, elle est à la halle, Où l'attend l'infernal repos. Elle dort d'un œil, et grelotte, Guettant les offres des marchands; Non loin, broute et tremble *Cocotte* Attelée au vieux char-à-hancs.

Oseille, oignons, pommes de terre, Carottes, fruits trouvent preneur, Contre un peu d'or: Certes, ma mère Va goûter un brin de bonheur!

A pas lents, car elle sommeille, Cocotte traîne les paniers; Maman, pour oublier sa veille, Tourne et retourne ses deniers.

Cet argent, rançon de sa peine, Est pour le vivre et le loyer, L'auge du bidet sera pleine, Le pot va trotter au fover.

Mais toute fatigue s'envole, Aux tintements de l'angelus : Grâce au fouet, à la parole, Cocotte trotte et ne dort plus. Elle arrive alerte à l'étable; Jeunes et vieux pressent le pas, La soupe fume sur la table; Notre repos est le repas.

Dès qu'on a vidé la bouteille, Père retourne à son sillon; Grand-père va tailler sa treille, Et ma mère sarcler l'oignon.

Tous les jours que Dieu nous donne, Pour nous, sont tels, dès le printemps; Toujours la tâche monotone, A la ville, au logis, aux champs!

J'étais donc bouche close, et pourtant ma jeune âme Près de nos bonnes sœurs avait fait sa moisson; Mon front brûlait ma main, mon œil était sans flamme, Mon esprit était loin de la sainte leçon.

Mon Dieu! pourquoi suis-je seule Matin et soir, de nuit, de jour? Père, frères, grand-père, aïeule Me disent à peine: Bonjour. Quand de grand matin, je m'éveille, Pas de mère pour m'embrasser! Petite enfant, dans ma corbeille, Qui donc venait me caresser?

Et quand l'été dernier, la mort vint chercher frère, Quand nos cœurs sanglotaient devant son blanc linceul Maman fut à la halle, en faisant sa prière: Les fruits mûrs ont nargué ses larmes et son deuil!

Quand pour fêter ma robe blanche, Ma mère assistait à mes prix, Au cellier plus qu'en un dimanche, Les fruits trop mûrs étaient pourris.

J'étais bien triste, bien morose, La fatigue fermait mes yeux; Si ma chambrette n'est pas rose, Le sommeil v vient vite et mieux.

Je dormais de tout cœur, quand vint mère Delphine (1). Me prendre par la main, m'asseoir à son fauteuil;

(1) Sœur Delphine, institutrice communale de Romainville, depuis 33 ans. Devant moi, sur le mur, la tête douce et fine De notre bienfaiteur (4) me fit signe de l'œil,

- « Ma fille, me dit-il, écoufe :
- « Du pays je suis le parrain.
- « Éloigne de ton cœur le doute,
- « Il n'est point fait pour le chagrin.
- « Le travail est dette sacrée,
- « Pour les petits et pour les grands ;
- « N'es-tu pas la fille adorée,
  - « Pour qui travaillent tes parents?
- « Tu trouves rude la culture,
- « Mais c'est le plus noble métier ;
- « Etre commis de la nature,
- « C'est être noble par quartier.
- « Sans doute, ta mère travaille;
- « De ton père elle est le bras droit...
- (1) Abbé Houël, curé, médecin et maire de Romainville avant 1798, qui a légué cent mille francs pour l'instruction gratuite des jeunes filles de la commune.

- « Un couple ne vaut rien qui vaille,
- « Si l'homme a chaud, la femme froid.
- « Tu te plains d'être abandonnée !
- « Vois mon école et l'humble sœur :
- « Viens ici toute la journée,
- « Abriter ton corps et ton cœur.
- « Cultive ton intelligence,
- « Apprends ici l'honnêteté;
- « Mon enfant, la pire indigence
- « Est l'absence de probité.
- « Sois instruite, pas trop savante,
- « Le travail manuel t'attend:
- « A ton tour, tu feras la vente,
- « Et le ménage au nez te pend.
- « Peut-être, en gerbant les oseilles,
- « A-t-on disposé de ta main ?
- « De mon temps, les anneaux d'oreilles
- « Fiançaient fillette et bambin.

- « N'en rougis pas, car la morale
- « Trouvait son compte à ce traité ;
- « Cette union patriarcale
- « Était un contrat respecté!
- « La raison croissait avec l'âge,
- « Les vertus étaient un avoir;
- a La gaîté n'était point volage,
- « On grandissait pour le devoir.
- « Le travail était salutaire,
- « On naissait, on vivait pour lui ;
  - « Le bien-être du prolétaire
  - " Ne doit rien au travail d'autrui.
  - « Mais l'heure sonne, qui délasse
- « Citadins comme villageois :
- « Reposez-vous après la classe,
- « Paysans, nobles et bourgeois.
- « Jadis, autour de mon église,
- « La danse avait ses gais moments ;
- « On affrontait soleil ou bise,
  - « Sous l'œil éveillé des mamans,

- « Je souriais à toute fête.
- « En grondant le minois coquet;
- « J'aimais le tir à l'arbalète.
- « J'ordonnais aux vieux le piquet.
- « C'était la joie après la peine,
- « A quatre-vingts ans comme à vingt :
- « On méprisait trop l'eau de Seine...
- « On abusait un peu du vin!
- « Sur la terre, surtout, ma fille,
- « Il faut aimer et servir Dieu;
- $\alpha$  Dis-le bien haut dans ta famille ;
- α Patrie et Dieu sont tout : Adieu!»

Ainsi finit le rêve : Je reviens aux chansons, Pendant qu'au ciel s'élève L'air joyeux des pinsons!

~8<0H0>4>-

#### 1873

# RÉPONSE AU RÊVE D'UNE JEUNE FILLE (4)

#### -clessiss-lo-

Sœur des champs, l'an passé, ton rêve Etait larmoyant et chagrin; A tes pleurs j'apporte la trêve, Sinon moi, du moins ton parrain.

Pendant ton gentil babillage, Ton parrain hochait du bonnet: C'est un vieux malin du village, Qui parle par sentence et net.

- « Bah! bah! disait-il, la petite
- « Met ses lunettes de travers ;
- « Elle effeuille sa marguerite,
- ${\scriptstyle \rm (\ \, En\ \, l'interrogeant\ \grave{\rm a}\ \, l'envers.}}$

(1) Récitée à la distribution des prix de Romainville, par M. Chaussez, Félix.

- « Foin des jeunes filles moroses!
- « Le rire sied aux blanches dents,
- « Et l'épine appartient aux roses,
- « Comme la peine aux pauvres gens.
- « Si le travail a sa tristesse,
- « N'a-t-il pas aussi ses profits?
- « La gourmandise de Lutèce
- « Fait la dot de nos petits-fils.
- « Un sac d'écus, mieux qu'un bon pène,
- « Ouvre la meilleure maison;
- « Pour avoir du cœur à la peine,
  - « L'or est la solide raison.
- « Et, que m'importe l'insomnie !
- « Le sommeil vient après l'argent;
- « Pour ne pas choir en avanie,
- « Il faut mille écus par arpent.
- « On geint à pousser la charrue
- « Tout le jour, par vaux et par monts;
- « Mais les grands champs, mieux que la rue,
- « Donnent l'air pur à nos poumons.

- « Nous sommes les fils de la terre,
- « Comme elle, inégaux d'humeur;
- « Nous avons foi dans son mystère.
- « Quand sa sève renaît ou meurt.
- « Son travail est plein d'harmonie;
- « C'est la douce ou grave chanson;
- « Nous plaignons le savant qui nie,
- « Nous, nous chantons à l'unisson!
- « Ce n'est pas que pour se défendre,
- « Il soit interdit de ruser.....
- « Le bourgeois n'est pas toujours tendre,
- « C'est pain béni d'en abuser.
- « Proposer, ce n'est pas conclure,
- « Libre à l'acheteur d'accepter....
- « Le fruit n'a-t-il pas sa pelure,
- « Dispensant parfois de goûter?
- « La ruse est notre rude escrime,
- « Notre va-tout contre le sort;
- « C'est la défense légitime,
- « Du faible vis-à-vis du fort.

- « Et quand dans l'hiver, on égrène
- « Les marchés des ans écoulés,
- « On se dit : c'est la bonne graine
- « Qui rend, épais et lourds, les blés!
- « Voilà! de notre temps nous sommes!
- « Sous nos toits fume aussi l'encens :
- « Nous avons chez nous de vrais hommes,
- « Riches en honneur et bon sens.
- « Mais nous savons... la vie est prompte...
- « Tout arc veut être détendu...
- « Le vin généreux qui remonte,
- « Aux ruraux n'est point défendu....
- " Le vin est notre manifeste...
- « Nous buyons au petit berceau,
- « Au jour joyeux, au jour funeste,
- α Soit de l'hymen, soit du tombeau!
- « Le vin nous prête l'éloquence
- « En nous il verse la clarté;
- α A nos maux il donne vacance,
  - « Il est notre hospitalité!

- « On trinque sans rougir sa trogne,
- « On boit sans être un sac à vin.
- « La preuve qu'on n'est pas ivrogne
- « C'est qu'on plaît à notre échevin.
- « Heurs et malheurs suivent les rives
- « Du fleuve de l'humanité;
- « Les merles gras, faute de grives,
- « Sont la part du déshérité! »

Puis ton vieux parrain fit silence, Recueillant en lui ses esprits; Peut-être, arrêtant la balance Entre ton mérite et tes prix!

Sœur, j'ai ressenti dans mon âme, Que tout n'est pas dans son discours.... L'égoïsme enfante le blâme, On doit aux autres son concours.

Le tout pour soi mène à l'abîme, C'est le cri de l'homme des bois.... De l'aide au prochain, naît l'estime; Sans estime on est aux abois. Oui! notre esprit est l'indigence, Mais les petits deviennent grands; Nous croissons en intelligence L'avenir puise dans nos rangs!

De Dieu nous sommes la ressource, Quand les puissants vont au trépas; Ils sont le fleuve et nous la source... Le fleuve ne remonte pas.

Nous avons le front haut et ferme, Grâce à l'école, et grâce à Dieu! De toutes les vertus, le germe Au grand char humain, sert d'essieu.

Nous savons que pour être libre, Dieu nous impose le devoir; Les astres ont leur équilibre, Les chiffres, le doit et l'avoir.

Le devoir s'apprend par l'exemple, Il nous suffit d'ouvrir [les yeux... Le voyez-vous? il sort du temple, Modeste, miséricordieux! C'est un héros (1) du sacrifice, La douceur dans la volonté, Sa bravoure est sans artifice, Les flers vaincus l'ont adopté.

Aux plateaux de la bergerie Sous les Dreiss fumants du Prussien Il a flétri la barbarie, Il s'est montré grand citoven.

Mais aux honneurs il se dérobe; Humble, aux humbles il s'est donné; Croyance oblige: sous sa robe, Le saint devoir s'est incarné.

Le devoir revient au plus digne : C'est le grand souci paternel, Dans le cent-neuvième de ligne, Il se nomme le colonel (2)!

<sup>(1)</sup> L'abbé Danguy, blessé à la sortie du 19 novembre 1870, fait prisonnier, menacé de mort, maltraité par les Prussiens.

<sup>(2)</sup> Colonel Lespieau.

Il répand l'honneur sur nos routes, Nosforts en sont le fier essaim; Pour nous guérir de nos déroutes, Il relève le fantassin.

A Forbach sa fortune incline, Sous Paris, il lutte en géant; Son étoile est la discipline, Sa mâle parole, en avant!

Le devoir sème le bien-être, C'est le tuteur de nos deniers, C'est le zélé garde-champêtre, Ge sont les humbles cantonniers.

C'est la maternelle parole, Guidant le premier bégaiment; Ce sont nos maîtres, car l'école Est le sublime dévoûment!

Elle ouvre à deux battants la vie Aux citadins, aux paysans; C'est la maison de la patrie, Le foyer de tous ses enfants! De l'ignorance elle est la digue, Eîle prépare l'avenir; Ramenons-lui l'enfant prodigue, Les beaux jours pourront revenir.

L'ennemi commun, la souffrance, Nous opprime en haut comme en bas; Pour la réduire, notre France Nous convoque tous aux combats!

Ta tristesse est-elle apaisée? Rends le sourire à ton œil bleu; Sœur, le bonheur est la rosée, Qu'entre les siens, répartit Dieu.



1874

## DIALOGUE (1)

# LIVRETS LAVOCAT (2)

(Alphonse Hoch, Léonie Piette, tenant à la main leur livret.)

~(PC)(2+2)-

Alphonse (montrant son livret et s'adressant à Léonie).

De ce livret, Mademoiselle, Nous sommes nantis tous les deux; Ce qu'on prime en vous, c'est le zèle; En moi, l'élève studieux.

(1) Récité à la distribution des prix de Romainville.

(3) Généreux et intelligent bienfaiteur, qui a donné 60,000 fr. à la caisse d'épargne pour la répartition de 1,200 livrets aux enfants des écoles. Je connaissais personnellement Lavocat depuis vingt-deux ans. Il faisait la commission des produits pharmaceutiques pour l'île Bourbon. Un grand livre, rempli d'images, Aux flancs dorés, fait mieux à l'œil Que ce cahier de quatre pages, Servant aux chiffres de recueil.

Pour la recette et la dépense, Il est construit comme un carnet; S'il n'était notre récompense, On dirait un vieil alphabet.

(Ouvrant son livret.)

Mais j'y lis: caisse, épargne, rente, Statuts, capital, intérêts... En marge, reçu francs: cinquante, Suivi d'un paraphe à grands traits.

(Refermant son livret.)

Désormais, je puis être un homme; L'argent permet de tout oser... Mais, vous avez pareille somme, Comment allez-vous en user? Léonie (enthousiasmée).

Cinquante francs! c'est la fortune! Dieu! sois loué de la bonté! L'occasion est opportune; Je suis coquette, en vérité!

Robe à volants, flot de dentelle Autour du cou comme au pourpoint; D'abord, je veux être aussi belle Que la fille de notre adjoint.

Bas à jour, bottines vernies, Avec talons, hauts de la main; Boucles, coques, nattes jaunies, Et couronne en fleurs de jasmin.

Un édifice capillaire,
Mieux enguirlandé qu'un long mât :
A la nuque un ruban pour plaire;
Sur l'épaule un soyeux lama.

Une guimpe en fine batiste; Un col sur entre-deux monté; Enfin, pour terminer la liste, Un blanc jupon, bien tuyauté.

Puis des cerceaux d'or pour parure; Montre, chaîne, bagues, collier; Sans bijoux, on a triste allure, Et l'on ruine.... son bijoutier.

ALPHONSE (d'un ton ironique)

Holà! tout beau! jeune Perrette! L'imagination rend fou! Vingt livrets, vendus d'une traite, Seraient mangés pour votre cou!

Je vous vois déjà grande dame, Belle... sans pain, sans feu ni lieu.... Me voyez-vous comte ou vidame? Ces rêves font peine au bon Dieu.

Léonie (confuse.)

Pardon pour mon rève égoïste, La tête parle avant le cœur; Aux lueurs de la lampe au schiste, Mes doigts coudront avec ardeur. Le seuil de tout pauvre ménage Ínvite au travail, au devoir; Une fillette de mon âge A l'aiguille pour tout avoir.

(S'animant).

Mais, J'ai cinquante francs! qu'en faire? Je ne veux pas thésauriser, Quand dans l'armoire de ma mère, Le linge est si prompt à s'user.

Draps, serviettes à la douzaine; Bas, chemises, cols et jupons; Blouses et sarraux de bazaine; Manches, bonnets à pleins rayons!

N'oublions pas la literie:
Doux édredons, fermes sommiers!
Le tout payé, sans flatterie,
Je puis dormir sur mes lauriers.

Alphonse (vivement.)

Pourquoi pas cristaux de Bohême, Vaisselle à fleurs de Montargis? Hélas! en vous, parle quand même L'ardente folle du logis!

Léonn (d'un ton de reproche et avec vivacité.)
Railler, Monsieur, ce n'est pas dire
L'emploi de mes cinquante francs!
Eh bien! vous pouvez en médire,
Je les donne aux plus indizents.

Au vieillard qui tremble et supplie; A l'orphelin dans l'abandon; A la vieille enfant: Rosalie (4); Au brave médaillé: Ferron (2).

Alphonse (sévèrement).

Vous divaguez.... mieux vaut vous taire!
On dispose d'argent sonnant;
Et votre rêve humanitaire,

Est un rêve creux de manant.

Votre livret serait un leurre, Si vous pouviez le gaspiller;

- (1) Vieille indigente de Romainville, dans l'enfance.
- (2) Vieux soldat du 1er empire, âgé de 87 ans.

Sachez que vous êtes mineure! Vous ne pouvez vous dépouiller.

C'est la première économie, D'où dépendra votre avenir ; La dépense est notre ennemie, L'épargne est si lente à venir!

L'argent que l'ouvrier verse, Féconde et grossit ce total; Chaque versement est la herse, Ensemençant le capital!

Après le dur apprentissage, Vous aurez le prix du travail; Chaque mois, pour le moindre gage, Le budget se dresse en délail.

Vous mettrez tant pour nourriture, Tant pour loyer et vêtement; Puis en docile créature, Vous songerez au versement. Verser, deviendra l'habitude: Ce qui coûte est le premier pas; Et, dans votre sollicitude, Vous rognerez plus d'un repas.

Ne craignez point que l'avarice, Naisse au contact de ce livret; L'ordre sera votre éaprice, Et vous aurez le bonheur vrai.

Léonie (avec élan).

Vous parlez, Monsieur, comme un livre! C'est entendu.... la poule au pot, De plaisir déjà me rend ivre; Je verrai s'arrondir ma dot!

Mais quelles sources inconnues, Ont produit pour nous ce trésor? Dieu nous l'envoie·t-il de ses nues, Par un ange ruisselant d'or?

Alphonse (sérieusement).

Quels étonnants discours vous faites!

A la journée, on yous prendrait

Pour peindre et décrire des fêtes, Pleines d'un merveilleux attrait.

La source de votre opulence, Ce sont vos succès, leur éclat; Et notre aimable Providence, Se nomme Monsieur Lavocat.

Il voudrait relever la France, Par l'épargne apprise aux enfants ; Le gage de son espérance, Est de soïxante mille francs.

Soixante mille est le dividende, Douze cents est le diviseur; Par son legs Lavocat demande, Qu'on nous remette le facteur.

Mais que fut cet excellent homme? Le travail et la probité..... Sa vertu fut d'être économe, Son but la réciprocité. LÉONIE (en raillant).

Dieu! quelle triste rhétorique, Pour énumérer des bienfaits! Vrai! vous parlez arithmétique, A peu près comme un portefaix.

(Temps d'arrêt, avec émotion.)
Je sens un souffle qui s'élève,
Du fond de mon cœur attendri;
C'est la foi.... ce n'est plus le rêve....
Vers Dieu s'élance mon esprit!

(Les mains jointes.)

Seigneur, l'un des tiens, sur la terre, De la Seine aimait les enfants; Il cut pour eux un cœur de père, Il en a doté douze cents.

Fais-lui de nombreux prosélytes, En l'entourant d'un pur renom! Demain, douze cents satellites, Feront l'auréole à son nom! (Elevant les mains.)

Il est un héros l'homme libre, Qui se voue à la charité! Dans ce héros ton âme vibre, France, sœur de l'humanité!

Alphonse (raillant.)

Bravo! Je ne veux point dédire, Vos longues phrases d'avocat; Mais il est plus simple de dire; Merci, bon Monsieur Lavocat.





# RIMES DE LA JEUNESSE

## LA CHARITÉ

~(<del>|<|</del>|>|-

La charité, bienfait de l'Evangile, A rajeuni la sombre antiquité; A l'égoïsme, au monde usé, fragile, Elle opposa sa chaude activité.

Loi de l'amour! de la foi qui s'élève, Elle abrita les articles ardus ; Elle servit de bouclier, de glaive, Au nouveau peuple, au peuple de Jésus.

Son premier mot est perole de flamme, Il a l'ardeur de la ferme équité; Il prend la main d'une esclave, la femme, La fait régner, de par l'humanité. Le peuple ému de la neuve maxime, Au dogme saint vient prêter son serment; Il en reçoit, lui, l'antique victime, La liberté comme un puissant ferment.

Ferment sacré qui soulève le monde, Qui fait sa joie ou sa folle terreur! La charité le réchausse, en émonde, Les passions qu'y déverse l'erreur.

La charité, la sœur de l'espérance, Unit les cœurs, en distend les ressorts; Elle a créé la noble tolérance, Le dévoûment, qui sont ses purs trésors.

Sa voix aimante enfanta les phalanges, Dont la bannière abrite le malheur; Un saint Vincent, ses filles, sœurs des anges, Comme eux brûlant d'une chaste chaleur.

Comme eux, aimant l'orphelin et la veuve, Dont les seuls droits à l'amour, aux doux soins, Sont la souffrance ou la morale épreuve, Ou l'abandon ou les cuisants besoins ; Suivant partout l'humanité souffrante, Dans ses combats, dans sa paix, dans ses fers; Dans la famine, à la peste brâlante; Au Dieu terrible, holocaustes offerts!

Après l'élan, les hauts faits de la gloire, Quand le héros s'enivre du combat; La sœur a soif aussi de sa victoire, En pourchassant la mort chez le zoldat.

Qui n'est ému de sa douce caresse, Quand le blessé s'éveille de la mort; Quand de sa mère il trouve la tendresse, Le pur amour, l'amour immense et fort.

O charité, sainte flamme des âmes, Aimer par toi, c'est aimer sans détour; C'est s'immoler, c'est déclarer infâmes, Le froid calcul, l'égoïsme du jour!

### A UNE MÈRE

Que ton fils console ton âme et qu'il soit le soutien de fa vieillesse!

Près du berceau de ton fils adoré,

Que de fois voltigent tes rèves

Quand, transportée aux plus lointaines grèves,

Tu le vois dans la vie à pleine voile entré!

Chaque jour, sur son front libre de tout nuage, Par de chastes baisers retrempant ton amour, Tu fais dans l'avenir un sérieux voyage; Tu conduis ton fils d'âge en âge,

Non sans songer, sourire et pleurer lour à tour !

Tu ne le sais que trop: l'existence est fragile; A lui seul, le berceau te l'a souvent prouvé! Et puis, durant la vie, un fils, même docile, Pour sa mère craintive est un mal entre mille, Que d'avance on chérit, sans l'avoir éprouvé.

Mais, après les tourments, les angoisses cuisantes, Que l'amour maternel moissonne sans faiblir, De temps à autre, Dieu, pour vous, mères aimantes, Comble vos fils d'honneurs, ivresses délirantes, Dont le ciel est heureux de vous enorgueillir.

-- Dist 1835

### AUX ÉLÈVES DE VANVES (1)



De cette tombe, enfants,
L'âme s'est envolée;
T'out près, dans la feuillée,
Les anges triomphants
Ont étendu leurs ailes,
Pour la porter aux cieux;

L'hymne d'amour remplit les voûtes éternelles,

Et les larmes, vos yeux.

Laissez couler vos pleurs; Du cœur, c'est la rosée, Que la terre épuisée Demande pour ses fleurs.

 (i) Mort du petit fils de M. Jullien, Cuvillier, enfant remarquable par son intelligence, ses succès, et très-aimé de ses petits camarades. Les vertus, fleurs d'enfance, Ornent les cœurs aimants:

Pleurez, car ces vertus seront votre défense Tout le long de vos ans.

> L'espoir de la maison Était l'enfant qu'on pleure , Dieu fait la dernière heure Pour courber la raison. C'était l'intelligence, Le cour droit, le devoir :

La mort laisse vieillir l'esprit plein d'indigence, Et fauche le savoir!

> La mort des vieux soldals Luttant contre l'entrave, S'est adressée au brave De vos jeunes combats : Pour l'humble enfant qui tombe, La plus humble douleur!

Des fleurs sur son cercueil, des lauriers sur sa tombe, S'il meurt au champ d'honneur. Dès see premiers essais
Il gagna la victoire; \*
De vos bravos la gloire
A chanté ses succès.
Mais que les saintes larmes
De l'aleul attendri,

Ont mieux prouvé pour vous la valeur et les charmes

De cet enfant chéri!

Vaillant enfant, adieu!
Au revoir pour ta mère!
Du sein de la lumière,
Où tu contemples Dieu,
Viens la voir dans ses rèves
Pour te faire bénir;

Il faut à sa douleur les bienfaisantes trèves, Et le doux souvenir!



#### UNE FILLE A SA MÈRE

-0F886F60-

Pour te fêter aujourd'hui, ta Marie Forme en son cœur mille serments d'amour; Je suis ta fleur, ta rose épanouie Qu'un œil aimé surveille nuit et jour.

Oh! fais-moi belle avec ta main si douce, Rends-moi bien bonne avec ton cœur aimant; Et que jamais ta main ne me repousse, Je n'aurai plus mes colères d'enfant.

Oui, je craindrai toujours de te déplaire; Je t'aime! et veux t'embrasser à deux mains : Car les baisers de ta fille, ô ma mère, Te sont plus doux que les plus doux refrains.



#### LE VINGT MAI

L'ORPHELINE A SON MARI, LE JOUR DES NOCES.

-c 0-3 @-c 0-

Vos serments de la première heure, Dans mon cœur ont semé la foi; Ce cœur, du vôtre est la demeure! Je l'ai juré devant la loi.

Nos parents, nos amis, le prêtre Nous ont bénis dans le saint lieu; Il vaut mieux être que paraître: Je suis tout à vous devant Dieu.

Marchons ensemble dans la vie, Ma faible main dans votre main; Je sens que mon âme est ravie! J'ai du cœur pour un long chemin! La vie est plaisirs et souffrance, Je suis forte pour le devoir; Doux souvenir, sois l'espérance; Et vous, beaux jours, je veux vous voir!

Mais des souvenirs qu'on dénombre, Deux ou trois sont plus persistants; Je me souviens : une chère ombre Est là pour fêter ses enfants!

Le bonheur ne sied à men âme, Qu'avec ce souvenir aimé; De ce jour, je suis votre femme, Ah! n'oubliez pas le vingt mai!

≺國營士

#### UN ENTR'ACTE A L'ODÉON

-0 M (Since-

J'adore l'eau d'une fontaine pure; Je m'enivre au parfum du muguet des grands bois : J'aime pour lit la mousse et la verdure, Quand l'amour me sourit du œur et de la voix.

J'aime un ciel bleu; J'aime la créature
Qui passe en aimant Dieu, son semblable et sa foi;
J'aime d'amour l'immortelle nature
Qui nous tient, jeune ou vieux, sous le joug de sa loi.
J'aime une âme, à grands traits, de justice imprégnée;
J'admire une douleur sublime, résignée;
Tout près, comme un bluet sous un superbe épi,

J'aime un frais sentiment; j'aime une œuvre signée Du œur; et la vertu simplement enseignée Me plait; pour tant d'amour j'aime *François-Champi*!

#### LE TEMPS (4)

-0 mil lieno

Le temps, noir ennemi, nous devance à la tâche,
La sienne à lui, cruel, est de tout ravager;
Comme un insecte impur, il dévore, et s'attache
A la frèle vertu qu'il devrait protéger.
Il est sourd et muet; stimulé par nos plaintes,
Il détruit plus encoré; il active son vol.
Et seul, broyé, sans cœur, sous ses mâles étreintes,
L'homme vitcommeun marbre ou comme un dieu Mogol.

(i) Extrait d'une lettre à un ami.

Hélas! triste existence

Où court en s'engraissant la foule : affreux néant.

Où la mort vient d'avance

Poser son trône au cœur d'un être encor vivant, L'instinct remplace l'âme, et, la vie écoulée, L'esprit sort du tombeau, fier, puissant, irrité, Agitant devant Dieu sa couronne effeuillée, Et se vengeant du corps par l'immortalité! En marchant à la mort par la plus belle voie, L'homme, quoiqu'applaudi, n'est qu'un pauvre insensé : Car, si ses jours sont beaux, si sa couche est de soie, Croit-il de son bonheur être récompensé? S'il a passé sans bruit, heureux à sa manière,

Méprisant le travail, et fuyant le savoir, Croit-il, s'il a vécu dans la vulgaire ornière

Des natures sans âme, avoir fait son devoir?

Amis, sur nos sentiers, la lutte en toute chose Est pour les cœurs trempés, pour les têtes de fer; L'homme faible s'endort et meurt à la nuit close, N'emportant de ses jours qu'un souvenir amer.

Mais à nous, dont la vie a dépassé l'aurore,
A nous, qui cheminons tremblants vers l'âge mûr,
Le temps doit être cher, et son aile sonore
Doit activer nos jours vers un progrès plus pur!
A l'œuvre! et chaque jour pénétrons un mystère,
Puisons, puisons sans cesse aux sources du savoir;
Ne touchons qu'avec crainte aux plaisirs de la terre;
Ils sont un doux poison, et l'œil aime à les voir.

#### 10/0

## LE MENSONGE (4)

-00-3@-0-

Ame pure, âme primitive,
Hélas! ton règne s'est enfui!
Quand tu viens vers l'enfant naïve,
Le mensonge t'enlace à lui
It vole, avide de la lutte,
Et certain d'être nommé roi;
Son triomphe, c'est notre chute;
Notre faiblesse fait son droit!
Il rit sur le sein d'une mère,
Ijoue à l'âge pur des jeux,
Il suit nos leçons de grammaire,
Et vieillit quand on devient vieux!

(1) Extrait d'une lettre à un ami.

Assis comme un génie au foyer des pénates Il exige l'encens, le pontife, l'autel; C'est le Dieu des anciens, le démon des Socrates; C'est le tyran de l'homme, implacable, éternel! C'est le roi de la fable, impalpable Protée, Se riant des plus longs combats, Pactisant avec l'âme ennemie, indomptée,

Comme avec les œurs renégats!
Qu'il se nomme Avarice, orgueil, hypocrisie
Luxure, paresse, haine, égoisme, c'est lui,
C'est lui, toujours... la moins coupable fantaisie
Est son ombre ou son acte... un acte qui séduit!

### AVÉNEMENT DE LA DÉMOCRATIE

Souffrir, mais aimer.

**~%⊴⊅**\$>-

Homme, qui bois la vie au torrent de tes larmes,
Fier géant abattu sous la faux du destin,
Eloigne tes alarmes;
Viens retremper ton âme! un hôte, plein de charmes,
T'invite à son festin.

La gloire a ses élus ; l'ambition, son temple ; L'égoïsme, ses fils ; et le monde étonné Suit, en riant, l'exemple Sous ces trois déités ; il s'aime et se contemple, Mais son coure est fané. Riez dans vos palais, enfants de la fortune , Rois chancelants du jour ; votre or peut vous offrir

Des plaisirs sans lacune;

Mais que le ciel vengeur vous déclare rancune, Vous ne saurez souffrir.

La douleur pour vos corps est plus inexorable, Pour vos cœurs endurcis, elle a plus de venin;

Au peuple elle est aimable.

Car il connaît par goût chaque mets de sa table,

Il savoure son vin.

La souffrance, du pauvre, est la sainte compagne, C'est le remords du riche, et son poids le plus doux Est un boulet de bagne,

Une arme à deux tranchants, qui, souvent, l'accompagne, En le frappant pour tous!

Il aime encor, ce peuple, au cœur bouillant et vierge, Capable, hélas! de tout, mais capable d'amour...

Sous la bure ou la serge,

Dans ce cœur généreux, que la douleur submerge,

La foi luit plus d'un jour.

Ta mort et tes douleurs, riche, sont sa vengeance, Il pourrait insulter à ton plus noir chagrin; Mais, il a la clémence

Et devant ton dédain, ou ta sotte insolence, Il passe son chemin.

A toi, riche, l'argent, les honneurs, le bien-être;

A toi, l'esprit, les mœurs,— ce maintien mensonger;—

A lui l'ennui de naître,

L'ignorance et la faim... tout voir, ne rien connaître! Qu'un tel sort fait songer!

Mais, riche, tu le sais : ta dernière heure arrive,

Et le ciel énerva ta génération,

Afin que tout se suive,

Afin qu'une autre vienne, apte, forte, naïve Finir ta mission!

Donne lui de ton or, mais garde ton mensonge; Le calme de la vie un jour l'en reviendra; Toi que le luxe ronge Assouvis l'infortune où tout son être plonge.

Lui te retrempera!

Il te retrempera dans son âme  $\,$  fervente,

Dans son cœur jeune et fort, généreux, turbulent, Cœur sevré d'épouvante,

Cœur qui veut l'avenir, qui l'aura, s'il s'en vante, Dut-il l'avoir sanglant!

Vous, qui buvez la vie au torrent de vos larmes, Vous, dont chaque douleur prouve l'égalité, Eloignez vos alarmes,

Venez tous au festin; notre hôte, plein de charmes, Est la Fraternité!

-0+@H@neo-

## A Mile LAVOYE (4)

-0-36-0-

Sous l'aile d'un songe abritée, Une voix me suit, nuit et jour; Voix céleste, voix enchantée Souple et riche comme l'amour!

Sonore, vibrante, agitée Sous l'espoir d'un aimé retour: Languissante ou précipitée Comme un coquet ruisseau qui court!

Fleurs des monts, fraîche, parfumée Voilant *la contrebande armée*, Sous les frais soupirs de sa foi?

Courage, voix de *la Sirène*, Tu peux monter, te faire reine Près de Roger, le chanteur roi!

--30€--

(1) Dans la Sirène, opéra-comique.

## ADIEUX DU POÈTE A LA MUSE (1)

Tout était froid ou mort dans les campagnes nues, Malgré le printemps éternel :

Les arbres dépouillés, en montant vers les nues Semblaient vouloir se plaindre au ciel.

L'hiver n'était point là; les traces de l'automne Seules ne passaient pas; les oiseaux et les fleurs Demandaient de l'ombrage, et le ciel monotone Envoyait sans profit ses précoces chaleurs.

Le soleil au déclin, rouge en sa couche ardente, Éclairait un humble réduit :

Là, le poète honni, comme un maudit du Dante Dans lerêve infernal s'enfuit :

(1) A la suite d'un ordre formel de ne plus rimer.

a O ma muse, assieds-toi sur le bord de ta tombe,
Mon âme veut parier : Quel vulgaire destin
T'arrache à mon amour, toi, ma blanche colombe
Dont les baisers brâlants seront glacés demain!
Je te connais d'hier, et nos deux existences
N'ont-elles mélangé leurs flots
Que pour tant de douleur? de plus longues distances
M'appellent; et tes jours sont clos!
Tu vas partir, et seul, seul dans ma solitude,
Je gémirai; mes pleurs, qui n'ont qu'un témoin, Dieu,
En tombant sur ton sein, disent la plémitude
De mes regrets! amie, ohl si ma bouche en feu
Pouvait souffler la vie en ta froide poitrine,
Sice seul regard de mes yeux

Pouvait vivre en tes yeux, si le mal qui te mine Voulait obéir à mes vœux:

Quel fleuve de bonheur inonderait mon âme

Quels parfums! quels chants! quels transports!

Mais non, mais non; la mort l'attend et te réclame,

La vois-tu qui rôde dehors!

Pourtant lorsque l'on s'aime il est si doux de vivre!

Les prés de l'ontenay vont s'émailler de fleurs; La trace de nos pas, quand j'aimais à le suivre, Verra les liserons reprendre leurs couleurs; La place sera vide, et tout fler de la nôtre, Un poête ira là l'aimer!... Le jour qui nous voyait l'un dans les bras de l'autre, Avide de nous alarmer.

Avide de nous alarmer,
Plongera ses clartés sur un pâle suaire,
Etreint par un infortuné;

Je n'aurai pour soleil qu'un flambeau funéraire, Pour compagne qu'un lys fané!

Adieu, pauvre martyr, attends, attends une heure,
Une heure de suprème adieu!
Ne pleure point la terre, infernale demeure,
Siége des vengeances de Dicu.
La terre où l'homme a faim, ou tu versas deslarmes
Où tes frères et sœurs n'ont trouvé que douleurs,
Où la vierge du pauvre a du verdre ses charmes

Où l'or a corrompu riches et travailleurs!

Peux-tu craindre la mort, toi qui n'as vu la vie,

Que pour mieux savoir la haïr?

Toi qui trouve tout fait l'exil dans la patrie,
Toi sans parents pour te bénir?
Adieu, lorsqu'arrivé au terme du voyage,
Tu songeras à moi, reviens, ombre du soir,

Tu songeras à moi, reviens, ombre du soir,
Ou rêve de la nuit, reviens vers ce rivage,
Mon âme s'ouvrira pour te mieux recevoir!
Adieu, cours au bonheur que te doit la nature,

Va savourer ta royauté;

Au ciel, tu seras reine; à l'humble créature, Dieu réserve l'éternité!

Adicu, muse chériel adicu, ta main me glace, Adicu! c'est moi, c'est moi qui pleure sur ton sein. Entends les chérubins qui chantent à voix basse, Un ange vient du ciel te prendre par la main!

Adieu! tout mon bonheur s'envole avec ton âme; Avec toi, la mienne s'endort; Je serais ton foyer: monte au ciel, sainte flamme!

Le temps saura vaincre la mort. »

Et la voix s'éteignit comme un flot sur la grève, Comme un soupir du vent, égaré dans les bois; Comme un dernier adieu de l'amant qui se lève, Embrassant ses amours pour la dernière fois.



SEUL, SEUL!

-0000000-

Comme en un sanctuaire, aime à s'ensevelir, Baigne longtemps encore dans les ombres ma vie, Cachelui le soleil qui pourrait la flétrir! Quand mon amour, épris à sa première aurore, Voulut toucher l'amour d'autrui, Oh! le cœur m'apparut comme un vase sonore,

Solitude intérieure, où l'âme recueillie

J'avais, dans ma jeunesse et dans mon innocence, Caressé, cultivé l'amour comme ma foi;

Dont le brillant trompe et séduit!

C'était mon seul trésor, et dans l'effervescence De mes rêves d'enfant, je rêvais comme un roi : Oh! disais-je souvent, quand les feuilles d'automne Auront ionché le sol trois fois: Ouand ces murs du collége où tout est monotone, Ne renfermeront plus ma voix: J'irai porter mon cœur à ces foules ingrates, Oue l'on m'a dit souvent jalouses des héros ; J'irai leur reprocher le trépas des Socrates, Sans chercher les flatteurs, sans craindre les bourfreaux, De la justice sainte et de l'amour céleste J'inonderai l'humanité : Ou je mourrai frappé par ce destin funeste, Tyran de toute liberté!

J'aimais.... un seul rayon de l'amour sur mon âme Électrisait ma vie, enchantait l'avenir : J'aspirais par avance un sourire de femme ; Et selon moi les jours étaient trop lents à foir ! Maintenant, j'ai franchi ces heures d'espérance Où l'enfant dort avant le jour ; Et mon cœur s'est, hélas! vêtu d'indifférence Comme un cœur vieux d'âge et d'amour!

Comme une blanche fleur, ressarrant sa corolle
Sous les rayons brûlants d'un soleil de juillet,
Mon âme ouverle à tous, toujours rieuse et folle,
Soudain s'est refermée au feu qu'i la brûlait!
La colère du ciel parcourt en vain l'Europe
Et plonge les rois dans le deuil,

Tout ce bruit de volcans me frappe et m'enveloppe Comme un grand vent heurte un cercueil!



#### . . . . .

# A LA PETITE MARIE (4)

-04000 30040-

Salut, ange tombé comme un rayon du ciel,
Riche otage de l'espérance!
Salut à ton passage au foyer paternel,
Trésor de paix et d'innocence!
Nos vœux t'ont devancé sur le seuil de tes jours:
Qu'ils soient purs et sans larmes!
Mais quels attraits, quels charmes
Ont pu sans quelques pleurs en poursuivre le cours?
Sur ton berceau ce frêle sanctuaire
Où l'on se platt à bercer l'avenir.

(1) Née le 12 novembre, promulgation de la constitution, baptisée le 40 décembre, vote présidentiel.

Comme un germe d'amour je pose une prière, Ou'elle te soit féconde au jour du souvenir! Que la main étrangère

Qui dispense à ton corps la grâce et la santé,
Soit une main de mère,
Un gage de bonheur et de sécurité!

Deux jours, [1] chers ou fatals à la pauvre Patrie,
Graveront dans nos cœurs ta naissance, ò Marie!
Simple fleur ignorée au pied du cèdre altier,
Vos deux vagissements frappèrent la même heure,
Mais le tien s'éteigait dans cette humble demeure,
L'autre tonna les siens à l'univers entier!
Ne crains rien.... le temps se mesure

Ne crains rien..... le temps se mesi Pour les monuments de l'orgueil! Vingt constitutions de diverse nature

Revêtiront peut-être avant toi le linceul!

Mais pourquoi parler de la tombe.

Mais pourquoi parler de la tombe, Ouand tout nous en voile l'horreur?

Dans les pleurs, dans les ris tour à-tour l'homme

Sanspouvoir commander à son prepre malheur! Les langes du berceau cachent tant de mystères

(1) 12 novembre, 10 décembre 1848.

Que la joie est sévère et le rire pensif Devant l'enfant qui dort, cet instrument passif Des jours que le destin fera peut-être austères!

Mais nous qui fêtons l'avenir, N'allons pas déchirer ses voiles; Dorons-y des milliers d'étoiles, Le prêtre est là pour le bénir!

# OII MÈNE LA FAIM

-oH#fo-

Un nid d'êtres humains, près d'un nid d'hirondelles, Abritait sous les yeux des anges clairvoyants, Une mère et sa fille aux bleuâtres prunelles, Un ange de la terre..... Un ange de quinze ans.....

Quinze ans..... le parfum de la vierge L'embaumait..., Nul bruit de l'enfer N'avait tracé sentier sous sa robe de serge Pour elle nul poison ne frissonnait dans l'air.

Son horizon, son ciel, sa vie étaient sa mère,
Par de là cet amour jamais son cœur n'errait....
Rien ne troublait ses jours.... mais quand la faim
[amère
S'asseyait au foyer, sa mère, hélas! pleurait....

De ces pleurs échappés dans l'ombre Le ruisseau limpide et brûlant Minait une âme d'or.... La perspective sombre De la mort par la faim était un poison lent!

Le sommeil de la nuit venait-il? dans ses rêves Il noireissait encore ce lugubre avenir; C'était une douleur accablante et sans trêve, Peut-être excusant tout pour pouvoir se guérir!

Près de la mort, le noir fantôme
Parfois une image passait.....
C'était quelque hérossous les traits d'un jeune homme,
Dont le nom semblait doux, dont l'or éblouissait.

La charité, prétexte, hélas ! parfois du crime, Un jour, franchit le seuil du modeste réduit : Elle vint prendre place à cette vie intime, Que rien n'avait troublé, que rien n'avait séduit ;

Pour plaire, le pain de l'aumône Doit tremper aux sources du cœur ; Honte à la charité qui se fait en gants jaunes, Qui revêt la vertu pour dévorer l'honneur. La richesse inhumaine est un lourd privilége; Tout bien-être égoïste aigrit la pauvreté! Plus lourde est la richesse à qui l'or sert de piége, Dont l'hypocrite aumône est une iniquité!

Le maintien de la bienséance S'évanouit sous un regard! Un rien put la ternir cette fleur d'innocence A qui sa mère était autrefois un rempart.

Quelques soleils pâlis par leur lointaine course Passèrent souriant du sourire dez morts; Le bien-être emprunté remonta vers sa source, Laissant un souvenir, imposant un remords!

Qu'ils passent et consument vite Les plaisirs de la volupté! Lorsque la passion vers eux se précipite, Elle dévore tout : l'honneur et la santé! Un soir, à la lueur d'une pâle veilleuse, Un être délirait : quelques froides sueurs Découlaient de son front, et la prunelle creuse De ses yeux consumés ne sentait plus de pleurs.

Sa lèvre jaune et desséchée
Se contractait péniblement;
Puis, par moments égaux, de sa couche arrachée
La vierge du passé semblait prêter serment.

Elle sentait la mort oppresser sa poitrine, Pour en chasser la vie, et son amour glacé S'éveillait sous ce poids.... Mais la fièvre mutine Activait le délire en son cerveau froissé:

- « Seize ans... mourir... seize ans... oh! rage
- « Mourir seule... seule... ils ont fui
- « Les infâmes flatteurs... ils ont peur d'un orage:
- « Je suis seule à lutter, sans force, sans appui.
- «Je meurs; adieu soleil, bonsoir, humble mensarde
- « Qui me donne l'abri ; j'ai trop vécu, je meurs...
- « Quelle vengeance, ciel! quand la mort me regarde,
- « Mes compagnes d'enfance ont sur le front des fleurs!»

En effet, la mort attentive Souriait à ses jeunes ans : Sa faux brilla dans l'air, et la frèle captive Sartit du temps trompeur sans prières ni chants.

Nul ne connaît le seuil où cette àme envolée Vint réclamer ses droits à l'hospitalité; L'âme n'a droit à rien sur la terre; extlée Du ciel, son seul domaine est l'immortalité!

Pauvre esclave de l'infortune,
Traînée à deux mains dans l'affront,
Quinze ans, tu sus porter pure ta tête brune;
Un instant a sufti pour te souiller le front!

En passant parmi nous, tu servis de pâture Au vice, souriant despote de l'exil; Tu n'as pu préserver la fragile nature; A l'impuissance humaine un Dieu pardonne-t-il?

# ADIEUX A LA CREUSE

-088870-

Adieu, ma Creuse bien-aimée!
Je te préfère aux palais d'or:
Chez toi la vie est parfumée,
Sous leurs lambris veille la mort!
Ton sol est pauvre, et dans l'histoire,
Rougir de ton obscurité,
Ce serait rougir de ta gloire!...
Un peuple est toujours trop vanté.

Les grandes nations ont de riches décombres Pour couvrir de clinquant leur caduque fierté! De l'histoire la nuit te garda sous ses ombres Pour te rendre plus forte à la postérité! La primitive indépendance, Qui fit de l'homme un maître, un roi, Vient s'abriter sous ton enfance, Car l'enfant conserve la foi : Cette foi que l'home abandonne, En courant aux progrès menteurs ; Seule, copendant, elle donne Le scoret qui fait les grands cœurs !

Des peuples souverains les iniques folies N'ont pu trouver d'échos entre tes rochers nus! Tu sus fouler aux pieds leurs étranges manies, Conserver ton pain noir, tes naives vertus.

Les siècles en marchant vers une nouvelle ère, Verseront sur ton sol trop de gloire et d'éclat l Car chaque nation, terrible et grand mystère, Doit fournir à l'histoire un tribut, un combat...

> Le bonheur au pauvre est intime ; L'ennui s'achète au poids de l'or; Le déshonneur au poids du crime Et la gloire au poids de la mort....:

Du jour où la gloire vacille, Ou fuit vers un autre horizon, Son possesseur veut qu'elle brille... Les pleurs lui servent de rancon...

Comme la lampe sainte, ou comme un souffle d'homme, Tout bien-être s'éteint... et quand on a grandi, De géant qu'on était on redevient fantôme, Puis rien, ou moins que rien... un souvenir mauditt...

La gloire chez un peuple est une gloire d'actes, Ou bien une fumée... et l'acte dans son cours Froisse ou brise des noms, des peuples ou des pactes... La gloire est destructive, égoïste, toujours!

Sur l'avenir, un affreux doute Balance ses milliers d'enfers ; Chaque penseur montre sa route D'où s'éloigne encore l'univers ; Le moi, même au pur patriote, Absorbe toute affection ; Joûrions-nous au don Quichotte, A charme révolution ? Aucun de nos savants ne plane
Sur la rude réalité!
La vicille logique se fane
Au soleil de la nouveauté!
Nos hommes d'initiative
De l'impossible aiment le jeu,
Ou, pleins d'une fierté naïve,
Dans nos lois voudraient singer Dieu!

Le chaos de l'idée, élargi dans ses bases, Est trop profond pour nous; nous demeurons au seuil; Nous suivons, malgré nous, l'histoire dans ses phases, Automates humains destinés au lineeul!

Reste obscure, Creuse chérie, C'est le souhait de tous mes jours; Pourquoi sourire à la manie De troubler ta paix, tes amours? Hélas! dans ta coupe de chêne, Que bordent la mousse et les fleurs, Le vertige, qu'un mot déchaine, A versé tou sang et tes pleurs (1).

(1) Émeute de Guéret au sujet des 45 centimes.

Crains, fuis ces hommes au front blème A l'âme sèche, au cœur d'airain, Qui cherchent la fin d'un problème, Toujours résolu sous ta main l Chez toi, le dernier prolétaire Est fils de la propriété. Quand il n'a pas sa part de terre, C'est qu'il ne l'a pas mérité!

Si la gloire t'attend sur le bord de ta route, Suis la marche du temps... vouloir le devancer, C'est vouloir tenter Dieu... Fuis l'abime du doute Où plonge tout mortel qui veut trop bien penser.

Prends garde; la lice est ouverte
A la plus humble nation;
Février a donné l'alerte:
Sociale ébullition 1
Mais, dans la neuve et vieille histoire,
Il est un fait incontesté:
Les peuples meurent de la gloire...
Ils vivent de l'obscurité!



# A FELLETIN (1)

88-688

Felletin, quand ton nom vient effleurer ma langue Comme un rayon de miel, mon âme est en émoi : Car au temple j'entends et la sainte harangue Et les doux mots du œur qui bercent dans la foi ; Sous mes yeux, le travail, compagnon de la terre Orne mes bons amis de ses riches sueurs ; Sur leurs tempes, je vois le savoir salutaire Se tresser pour la vie en guirlande de fleurs!

Je vois leurs ris, leurs jeux et leurs courses lointaines; Je me plais à bénir leurs mattres bons, et fiers De traiter en amis leurs élèves!.... Leurs peines Disparaissent toujours sous ces frèles lauriers.

(I) Lettre envoyée pour la distribution des prix de Felletin, août 1848.

Mon souvenir, heureux de sa propre opulence, Se rit de l'avenir et vit dans le passé! Et c'est ta gloire à toi, de grandir dans l'absence, Collége libéral d'où l'orgueil est chassé!....

Quarants-huit inscrit sur une grande page
S'est gravé sur ton front, puis au cœur de tes fils !....
Quarants-huit..... Ce mot que le temps, dans ses plis,
Ensevelit déjà selon son vieil usage,
A remué le monde et ton simple berceau:

Février se levait sur la soène moderne:

La France, sommeillant dans la paix du tombeau,
Durant vingt ans d'espoir, sous un ciel froid et terne.
Avait muri sa haine et rêvé l'ouragan.....
Le ciel a sonné l'heure.... et les rois de la veille
Ont mis la sonde en vain dans les flots menaçants:
Ils s'étaient voilé l'œil, le bon sens et l'oreille;

Dieu s'est retiré de leurs rangs.....

Les enfants de la noble France
Ont courbé leur sauvage ardeur
Devant celui qui donne l'espérance
Au pauvre esclave, au proscrit, au malheur!

Et la sagesse éternelle,

Durant les premiers pas de ce peuple nouveau, Para d'une étincelle

Les décrets émanés de son jeune cerveau.

Huit jours entiers, Paris vécut dans des délices Qui font songer au ciel;

Le burin d'un grand peuple orna ses édifices D'un triangle immortel!

Cet élan fraternel, cette sainte devise Pour les fils sortis de ton sein,

Fut un élan vers toi, collége en qui l'Église A déposé le bon levain!

Dans tes flancs l'homme libre a compris l'origine Le pourquoi de la liberté!

Car, seule, la raison soutient ta discipline, Pour guider la fragilité.

Chez toi, l'égalité, pour un peuple de frères,
Est un moins riche hienfait :

Tu fuis titres, honneurs, distinctions amères Fruit du hasard ou d'un forfait! Républicains, sortis des bras de ce collége, Volez dans les sentiers qu'on prépare aux humains; Et quand viendra le temps où le respect protége, Recueillant votre front entre deux pâles mains, Vous rirez de dédain, en contemplant le monde, Républicain de nem, sur un char triomphant; Puis, promenant vos doigts sur quelque tête blonde, Vous vous direz ; ie fus républicain, enfant!

Amis, yous le savez, le monde a des paroles Pour perdre, point ou peu pour sauver du péril; Il lance au jeune esprit, aux pauvres têtes folles, Dans un dédal obscur, un mystérieux fil Qui conduit au désordre, aux luttes intestines, Vers un but odieux, embelli par des fleurs.... Il est des cœurs en qui le plaisir des ruines A mis la passion des angoisses, des pleurs....

L'àme de dix-huit ans, bouillante, généreuse, Se heurte trop souvent au dangereux écueil, Et ne peut discerner sous une voix pleureuse, Sous la faim qui supplie un affamé de deuil....

D'autres, non moins pervers, au charme de l'orgie, Au feu foilet du rire empruntent leurs appas, Prédicateurs fardés de la démagogie, Le désespoir brûlant est semé sous leurs pas!

Et l'âme ainsi séduite

- Ne peut se définir....

Amis, que de mortels pleins d'un noble avenir. Ont, au sein du plaisir, mis le bonheur en fuite, Sans qu'il pût revenir!

Un peuple maritime au vaisseau qui s'égare, Donne pour guide son fanal;

L'église pour ses fils est-elle plus avare, Et n'a-t-elle pas un signal?

Le seigneur, pour sa vigne Qu'il voit à chaque soir prospérer et mûrir, Pouvait-il faire choix d'un vigneron plus digne

Que celui qui vient vous bénir!

Durant les longs travaux qu'exige la science,
Quelles précieuses sueurs,
Amis, ont fécondé notre récolte en fleurs;
Au ciel seul est la récompense!

Au ciel seul est la récompense! Des voyageurs adolescents

N'a-t-on pas dans ces lieux tracé l'itinéraire ? N'a-t-ou pas dit cent fois au jeune téméraire : Des flatteurs méprisez l'encens ?

Sous l'effroi du péril, vos mères palpitantes, Vos frères, vos sœurs, vos amis Vous montreront du doigt les pâles ennemis Qui flétrissent les jeunes plantes!

Vous le voyez : le ciel a prévu le danger ; Et sur le sol ardu qu'on nomme politique, Il a placé bien haut sa vieille polémique, Pour assurer un phare à l'humble passager !

Pour arriver au bien si la voie est étroite,

Les vaillants s'y pressent nombreux;

Février a montré que l'âme est noble et droite,

Chez un peuple fort, généreux!

Un bras venu d'en haut a produit la secousse
Qui brise tout: hommes et rois.....
Mais, après le tonnerre une voix noble et douce
Apprend aux nations leurs droits....

Deux fois, dans notre France, un féroce génie Voulut toucher l'œuvre de Dieu, Tu te purifias, République bénie, Dans un long baptême de feu! Hélas? circoncise en tes langes, A l'âge mûr, ton nom ne devait que grandir, Et voilà que la mort s'abreuve en tes phalanges;

Puisse ton sang versé valoir le sang martyr!

République française, en qui la Providence

A montré son doigt protecteur,

Dans ton premier essor tu depouillas la France

De son Dieu, de son bienfaiteur!

Tes enfants avaient jeté l'iancre

Dans le sable mouvant de l'incrédulité;

Voltaire te nova dans les flois de son encre

Qu'il avait cru lancer à la Divinité!

Sans force et sans amour, mourante sous le doute, Tu disparus sans bruit, et ton rival vainqueur Sur l'aile de la gloire a poursuivi sa route

Pour se briser dans le malheur!

Au jour fixé par Dieu, de la tombe évoquée, Ayant pour précurseur l'immortel O'Connel, Pour soutiens des cœurs droits, nulle part attaquée,

Tu nous viens par ordre du ciel!

Salut.... et si ton règne

Est celui qu'on a tant vanté, Sous ta magique enseigne,

cous to magique enseigne

Se rangera l'humanité!....

Le monde vous attend, l'Église vous contemple, Amis, avancez avec foi :

Quelques-uns d'entre vous subiront dans le temple, Le joug doux, léger de la loi ;

D'autres moins fortunés, dans la foule ennemie, Heurteront le vice indompté ;

Fils futurs des deux camps, de votre voix amie, Jurez culte à la liberté!

# LA VIE A DEUX

-011110-

Le riche épris de ses coffres pleins d'or, L'ambitieux qui couronne sa tête, Le beau *lion* qui boit, fume et s'endort, L'industriel, le savant, le poête

Courent en vain aux sources du bonheur.... A l'égoïsme ils demandent appui, Mais en retour le dégoût et l'ennui Versent sur eux la coupe du malheur!

Pour retrouver des heures plus sereines, L'homme isolé, l'artisan de ses peines Donne son nom, son foyer à l'amour!

Et quand le sangse glace dans ses veines Quand le public l'a brisé sous ses haines Il peut renaître àchaque (in du jour!

## A LA PAUVRETÉ!

-088340-

Salut! notre nouvelle reine,
Trève un instant à tes douleurs I
De tes enfants voilà l'étrenne :
Puisse-t-elle sécher tes pleurs!
Sur ta lèvre blême et austère
J'ai lu ce mot tombé des cieux :
Que le xrai bonheur de la terre
Revient à qui fait des heuveux!

Fille du ciel, ton diadème
Un jour le fut donné par Dieu:
Et dans les champs où l'homme sème,
Il te fut dit: va, glane un peu.
Dès lors assise au banc de pierre,
Tu montras aux cœurs généreux
Que le vrai bonheur de la terre
Revient à qui fut des heureux!

Longtemps, l'univers en démence
Sous les haillons put le braver...
Sous le Christ, ton règne commence,
Bethléem vient te relever....
Tabritant dans son sanctuaire,
Jésus prouve aux rois orgueilleux:
Que le vrai bonheur de la terre
Revient à qui fait des heureux!

En sanctifiant ton empire
Tu deviens féconde en bienfaits;
L'homme que l'égoisme inspire,
Ne peut comprendre tes attraits:
Le peuple, ému par ta prière,
Apprend dans les jours orageux:
Que le vrai bonheur de la terre
Revient à qui fait des heureux!

# A L'ABBÉ DELOR (4)



Le temps nous effleure et s'envole, La jeune amitié vit toujours, Malgré l'ironique parole, Malgré le caprice des jours ; La paix, la vaillance et la force Sont aux cœurs noblement unis; Telle on voit une rude écorce Enlacer deux chênes amis.

A l'or, aux honneurs, aux couronnes Nous préférons un cour d'ami; Sans ce seul bien, sur le plus haut des trônes, Un prince, hélas! n'est prince qu'à demi!

(t) Professeur de rhétorique, nommé en 1845 euré de Saint-Pierre, à Limoges. Merci, si durant cette vie
Tu veux n'être qu'un avec nous;
Nous serons forts, tout le publie,
Car ton souvenir est si doux!
L'amour est si charmante chose,
Il est le fond même du cœur,
L'homme misanthrope est morose,
Aux amis sourit le bonheur!
A Por, etc.

Pour le style et pour les harangues N'as-tu pas pétri nos cerveaux? Tu fis bégayer à nos langues Les chefs-d'œuvre anciens et nouveaux; Nos cœurs unis, soit dans Virgile, Soit dans Horace ou Cicéron, Soit dans le sublime Evangile, Aux vieux ans, se rajeuniront.

A l'or, etc.

#### AU DIRECTEUR DE FELLETIN

# L'ABBÉ JACQUES DESAL



Mon cœur m'a dit : c'est la Saint Jacques : Vers les monts je veux m'envoler ; L'amitié doit fêter sa Pâques, Les vieux souvenirs vont parler.

Doux souvenirs de vingt années, De l'oubli mon œur vous défend ; En dépit de mes destinées, J'aime à redevenir enfant.

L'homme ingrat touche à la démence, S'il rit des premières leçons! Les blés mûrs chantent la semence, Les oiseaux, les jeunes chansons! Que le mal cuisant te délaisse Au milieu de tes fils aimés; Qu'ils ornent ta frêle vieillesse D'enfants forts, instruits, estimés.

Et quand, bien tard, sous les rhizomes, Ton corps fatigué dormira, Que l'on dise : il a fait des hommes! Par lui Felletin s'illustra.

### A MON PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE

-038260-

Du doux bienfait de l'existence, L'homme est toujours reconnaissant, Puisque selon tout ce qui pense, L'être vaut mieux que le néant.

L'homme est de plus intelligence,
Et, sans elle, il est impuissant,
Or, exister par excellence,
C'est vivre en homme intelligent....

Grâce à toi, ma faible pensée, Vers son auteur, s'est élancée Pour y puiser la vérité;

Dans les réveils de ma mémoire, Maître, mon cœur se fera gloire, Sur ton noble cœur, d'être enté!

## A MON PAYS NATAL!

-05555>-

Au foyer de vos pères,
Jeunes âmes si flères,
Revenez chaque soir;
Près de nous, l'homme passe,
Et tout chante à voix basse:
Au revoir, au revoir!

Pays de nos berceaux, casis de la Creuse,
Tes enfants vont partir vers les lointains pays;
Mais à ton moindre geste, à ta voix si joyeuse,
Ils reviendront bien vite au sein des vrais amis!
Au fover, cic.

Assis sur les degrés, près de ta croix de pierre, Dans un des arcs ronds de ton vieux pont romain, J'aime à voir ta Bregeole, et ta sage rivière Qui pousse en bruissant la roue à ton moulin! Au foyer, etc.

Et ton antique église, et ton ruisseau des iles Où la truite dorée attire tes pêcheurs; Et tes sillons si verts où nous jouions aux quilles Et ton ormeau ridé d'où partaient les coureurs l

Au foyer, etc.

Chers temps, qui ne sont plus, de ce bourg de La Celle Vous pouvez à nos cœurs parler, la nuit, le jour; Aux souvenirs d'enfant la mémoire est fidèle, Et, pour ses vieux foyers, on n'a pas trop d'amour!

> Au føyer de vos pères, Jeunes âmes si flères, Revenez, chaque soir; Près de nous, l'homme passe, Ét tout chante à voix basse : Au revoir, au revoir!

> > -0-0###@###o-o-



### PÉRORAISON

Il manque, dit Parent (1), deux feuillets à ma thèse.
Ainsi, mattre renard endoctrinait le boue;
Pour lui la poésie est une diathèse
Pour lui la poésie est une diathèse
Pour lui sertétion est sœur du caoutehoue.
Il sait, pour son profit, que thèse magistrale
S'allonge en vains propos, malgré la Faculté;
Qu'un poète essouffié bavarde jusqu'au râle,
Et que, vers, sots ou creux, forment la quantité.
Les fils de futtenborg sont mattres on escrime;
Les mots sont leurs fleurets; ils ont toujours raison,
Surtout quand il s'agit d'étrangler une rime;
Ils sont forts, de l'exorde à la péror aison.
S'il faut péroraison, eh bien, je m'exécute;
Bons ou mauvais disours veulent un résumé;

(1) Imprimeur de la Faculté de Médecine.

Tout écho, vif ou triste, au loin se répercute, Et le serf n'est heureux que libre et rédimé.

Les cent quatre feuillets qui forment ce volume
Seront-ils lus? J'en doute. En épreuve ou paquet,
Ils m'ont paru le fruit d'une naïve plume,
Qu'attend l'égalité du pilon ou du quai.
Qu'allais-je faire aussi dans la grande galère?
L'océan ne convient qu'aux vaillants nautonniers;
Au manœuvre apprenti le plus humble salaire;
Aux timides aiglons le reste des charniers!
Pour monter à l'assaut, que faut-il? Des fascines;
Pour fixer le soleil, l'œil de l'aigle insolent;
L'esprit se fait petit au sein des officines;
Dans un milieu paisible, air, chanson, tout est lent-

Aux réformes, sans bruit, j'ai prôné là concorde, Stimulant le progrès, chantant la charité; J'ai combattu partout l'énervante discorde, Pour mon art, n'émettant qu'un yœu; la liberté. Ses ardents contempteurs se sont fait ses esclaves; Par elle le savant est né du praticien. Volcan impétueux, elle entraîne en ses laves L'égoïsme et la haine, issus du monde ancien. Le vice à la vertu fait encor banqueroute : Les appétits humains ne sont pas tous domptés; Non, le progrès n'est pas au terme de sa route ; La lutte est éternelle, et nos jours sont comptés. Si, pour le bien moral, le ciel nous a fait naître, Il commande à nos bras l'effort conservateur : L'homme, dans tout travail, doit songer au bien-être; Pour le mieux répartir, qu'ai-je été? Novateur. Répartir le bien-être : ainsi fut ma devise..... Mes rimes et ma prose ont marché vers ce but; J'ai prêché l'union. A l'orgueil qui divise Ma main confraternelle opposa son tribut.

Si, quittant le comptoir, j'ai parfois ceint l'écharpe, Mes vers ont poursuivi d'identiques desseins; On se sert d'un clairon et non pas d'une harpe Pour sonner le combat entre les fantassins. Ma harpe n'a chanté que paix et harmonie! Elle aurait pu vibrer pour pleurer nos revers; Eh! qui pourrait chanter en rélant l'agonie, Quand préside à la mort l'œil froid de l'Univers; On se renferme en soi pour panser ses blessures! Pour relever la France on se dresse en géant; Et, pour les traitres, vient l'hœure des flétrissures, Quand crimes et forfaits retournent au néant.

Combien étaient plus doux les chants de la jeunesse, A l'aurore rosé des beaux jours du printemps? L'homme voudrait toujours que son printemps renaisse, Mais le soleil a l'ombre, et la vie a le temps!

# TABLE DES MATIÈRES

|                                                     | Pages, |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Avant-propos                                        |        |
| RIMES PHARMACEUTIQUES                               |        |
| A la pharmacie                                      | 29     |
| A Quevenne (1855)                                   | 33     |
| L'égoïsme et le bon sens (1857)                     | 35     |
| Réalité (1858)                                      | 38     |
| Le mariage pharmaceutique (4839)                    | 42     |
| Le dividende (improvisation, 1860)                  | 46     |
| La pharmacie dans l'histoire (1860)                 | 47     |
| La pharmacie dans l'histoire (suite, 4861)          | 54,    |
| La pharmacie dans l'histoire (suite, 4862)          | 56     |
| Apologue (1863)                                     | 61     |
| Improvisation (4863)                                | 66     |
| La pharmacie dans l'histoire (suite, 4864)          | 67     |
| Le pêcheur à la ligne (1865)                        | 73     |
| Le Codex de 1866                                    | 76     |
| Congrès des sociétés de pharmacie (compte rendu par |        |
| le bon Lafontaine, 4867)                            | 81     |
| Apologue Les abeilles et les pharmaciens (4868)     | 85     |

### RIMES ADMINISTRATIVES

| Le garde national en 4860                            | Pages.<br>89 |
|------------------------------------------------------|--------------|
| To Burgo munomen on 1000' 1111' 11' 11' 11' 11' 11'  | 91           |
| Romainville (ballade, 3 juillet 1866)                |              |
| A mon capitaine (improvisation, 1867)                | 95           |
| A mon commandant (mars 1870)                         | 97           |
| Les maires croqués en vers libres par un maire.      |              |
| (2 août 4870)                                        | 99           |
| Aux compagnies de marche du 18º bataillon (7 décem-  |              |
| bre 4870)                                            | 105          |
| A M. Norcott, délégué du lord-maire et de la société |              |
| des amis de Londres (29 juin 1871),                  | 108          |
| A Mahias (improvisation, 1872)                       | 414          |
| Le rêve d'une jeune fille (1872)                     | 443          |
| Réponse au rêve d'une jeune fille (1873)             | 122          |
| Livrets Lavocat (dialogue, 4874)                     | 131          |
|                                                      |              |
| RIMES DE LA JEUNESSE                                 |              |
| La charité                                           | 443          |
| A une mère (1850)                                    | 146          |
| Aux élèves de Vanves                                 | 148          |
| Une fille à sa mère                                  | 454          |
| Le vingt mai L'orpheline à son mari, le jour des     |              |
| noces                                                | 459          |
| Un entr'acte à l'Odéon (1849                         | 454          |
| Le ternns (4849)                                     | 455          |

| Le mensonge (1849)            |              | 158 |
|-------------------------------|--------------|-----|
| Avénement de la démocratie    | (1849)       | 160 |
| A mademoiselle Lavoye (184    | 19)          | 164 |
| Adieu du poète à la Muse (1   | 849)         | 465 |
| Seul, seul! (1848)            | .,           | 170 |
| A la petite Marie (4848)      |              | 173 |
| Ou mène la faim (1848)        |              | 176 |
| Adieux à la Creuse (1848)     |              | 181 |
| A Felletin (1848)             |              | 186 |
| La vie à deux (4848)          |              | 194 |
| A la pauvreté (1848)          |              | 195 |
| A l'abbé Delor (1845)         |              | 197 |
| Au directeur de Felletin, l'a |              | 199 |
|                               |              |     |
| A mon professeur de philose   | ophie (1846) | 204 |
| A mon pays natal (1847)       |              | 202 |
| Péroraison (4875)             |              | 205 |
|                               |              |     |





### ERRATA

| Pages | Lignes | Au lieu de           | Ligoz             |
|-------|--------|----------------------|-------------------|
| 12    | 190    | eunesse              | jeunesse          |
| 16    | 90     | égarées              | égarés            |
| 27.   | 80     | indemne              | indemnes          |
| 39    | 110    | Pourquoi voir        | Pourquoi voit-on  |
| 62    | 40     | préau,               | préau.            |
| 69    | 5°     | montera les premiers | montera le premie |
| 70    | 12°    | galamment,           | galamment.        |
| 77    | 10     | Jérémi               | Jérémie.          |
| ¢.    | 5,0    | Therme.              | Therme,           |
| oc.   | 410    | ému                  | émules            |
| 96    | 90     | fais                 | fait              |
| 105   | 40     | au combat            | aux combats       |
| 139   | 11°    | est le dividende     | est dividende     |









